A. VII. 1035

RIME

# LAPO GIANNI

RIVEDUTE

SUI CODICI E SU LE STAMPE

CON PREFAZIONE E NOTE

A CTEA 20

ERNESTO LAMMA.



IMOLA.

TIP. D'I. GALEATI E FIGLIO

Via Cavour, già Corso, 25.

1895.



### PREFAZIONE.

I. Le rime di Lapo Gianni, vedono qui per la prima volta la luce in una edizione che è, oso dire, compita. Non dicocon ciò che questa stampa contenga cose movre, qualche lirica inedita; la nostra edizione contiene tutte le rime attribuite a Lapo, comprese quelle che ingiustamente a lui si attribuiscono da alcumi codici, come promettemmo di fare fin dal 1884. 1 Da allora in poi è passata molt'acqua sotto il ponte; nè io mi sarei deciso a pubblicare le liriche del notaio fiorentino, che

già avevo buttato da una parte, se non per sollecitare l'amico Francesco Gnavlabassi a pubblicare il suo statilo su Chiaro Davanzati, mentre aspetto il libro sul dolce stili noro che ha promesso il signor Giulio Salvadori. Da questi due scritti attendo mi si dimostri come si svolse la nostra lirica del duecento, per vedere se posso (ciò che finora non ho potuto), modificare certe mie idee espresso nel mio studiolo sa Lapo, cui fece alcune argute e gentili osservazioni il dott. Annibale Gabrielli. 2

II. Comincerò dando la tavola dei codici che contengono rime di Lapo, avvertendo che cito soltanto quei manoscritti che vidi io stesso, o dei quali ebbi sicurissmie indicazioni per opera di amici dotti e cortesi:

- 1. Palatino 180 (sec. xiv).
- 2. Chigiano L. vIII. 305 (sec. xiv).

- 3. Vaticano 8214 (sec. xvi).
- 4. Riccardiano 2846 (sec. xvi).
- 5. Ashburnamiano 479 (sec. xvi). 6. Medic, Laurenziano inf. xc. 87 (sec. xv).
- 7. Palatino 201 (sec. xvi).
- 8. Parigino It. 551 (sec. xvi).
- 9. Vaticano 3213 (sec. xv1).
- 10. Codice Pucci, ora smarrito: vedilo descritto dal Fiacchi.
  - 11. Barberiniano xLv. 47 (sec. xv).
  - 12. Parigino it, 7778 (sec. xiv).
  - Panciatichiano 24 (38, 111, 26), (sec. xv1).
  - 14. Laurenz. xL. 49 (sec. xv).
  - Magliabec, vu. 8, 112 (sec. xvi).
  - Magliabec, vii. 7, 1208 (sec. xvi).
  - 17. Bolog. Univ. 2448 (sec. xv1).
  - 18, Corsiniano 91 (sec. xviii).
  - 19. Napolet. Nazion. xrv. 11. 16 (sec. xviii).
  - 20. Marciano ix. 292 ital. (sec. xviii).

  - 21. Bergamasco Δ. 87 (sec. xvm). 22. Bol. Universitario 1289 (sec. xvi).
  - 28. Trivulziano 36. già codice Bossi (sec. xv1).
  - 24. Magliabee, vii. 963 (sec xv?), 3

Questi codici attribuiscono a Lapo Gianni venti componimenti sulla autenticità dei quali abbiamo discusso altrove e dovremo intrattenerei ancora. La tavola che qui riproduciamo servirà per gli opportuni richiami quando, più avanti, ci intratterremo sul valore dei manoscritti. Intanto diamo l'indice delle rime di Lapo, quali stanno nella nostra edizione; poi l'indice delle principali stampe che contengono rime del Gianni, avvertendo che citiamo soltanto le stampe le quali sono state messe assieme con uno scopo critico, trascurando le altre che contengono frammenti di rime del notaio forentino.

Le rime sono:

### A — Ballate

- Amore, io prego la tua nobiltade.
   Nel vostro viso angelico amoroso.
- 3. Gentil donna cortese e di bon' a're.
  - Granti donna cortese e at oon a re.
     Dolce è'l pensier che mi nutrica il core.
  - 5. Questa rosa novella.
- Questa rosa novetta





- Angelica figura novamente.
- 7. Ballata, poi che ti compuose amore.
- 8. Io sono Amor che per mia libertate.
  - . 10 sono Amor che per mia ilbertati
- Amor, io non son degno ricordare.
   Novella grazia a la novella ĝioia.
- 11. Anaioletta in sembianza.

## $B \longrightarrow Canzoni$

- 12. Amor nova ed antica vanitate.
- 13. Donna, se'l prego de la mente mia.
  - 14. Se tu martoriata mia soffrenza.
  - Siccome i magi a guida della stella.
     O morte de la vita privatrice.

### C - Sonetti

17. Amor, eo chero mia donna in domino.

#### D — Rime incertamente attribuite

- 18. Amor, i' veggio ben che tua virtute (canz.)
- 19. Amor, i' prego ch' alquanto sostegni (canz.)
- 20. Pelle chiabelle di Di', non ci arvai (son.)

Le principali stampe sono queste:

- Sonetti e cauzoni di antichi autori toscani in X libri raccolti. Firenze, per li heredi di Filippo di Giunta, MDXXVII.
- Poeti antichi raccolti dai codd. uss. delle biblioteche Vaticana c Barberiniana da Monsign. Leone Allacci. Napoli, d'Alecci, 1761.
- Rime antiche di celebri autori toscani le opere dei quali sono citate nel Vocabolario della Crusca. Firenze, Borgognissanti 1812.
- Poeti del primo secolo della lingua italiana in due libri raccolti. Firenze, 1816.
- Raccolta di antiche rime toscane. Palermo, per Giovanni Assenzio.
- Il canzoniere Chigiano L. VIII. 305 a curu di E. Monaci e E. Molteni. Bologna, Fava e Garagnani, 1887. (Estratto dal Propugnatore).
- Manuale della letteratura italiana dal primo secolo, compilato da V. Nannucci. Firenze, Barbèra, 1874.
- Rime di Lopo Gianni, poeta italiano del secolo XIII (!!!) saggio di una nuova edizione per cura di Giacomo Tropea. Roma, Pallotta, 1872.

- Rime inedite tratte dal Canz, Vaticano 3214, a cura di L. Manzoni. Estratto dalla Rivista di Filologia Romanza, Roma, Loescher, 1871.
- Lerime di Cino da Pistoia a cura di S. Ciampi.
   Una canzone d'amore del sec. XIII, a cura di E. Monaci, Imola. Galeati, 1876.
- Le rime di Folyore da S. Giminiano e di Cene dalla Chitarra, a cura di Giulio Navone. Bologna, Romagnoli, 1883.

III. Lasciando, per ora, da parte la bibliografia delle rime di Lapo, intratteniamoci un poco sui codici per studiare le relazioni che essi fra loro presentano e aprirci un po' la strada a quel che dovremo dire sul metodo da noi seguito per la riproduzione di queste rime. Il lettore tenga sott'occhio la nostra Tavola dei manoscritti e delle stampe, ed abbia la pazienza di seguirei.

Non tutti i manoscritti che recano rime di Lapo hanno una uguale importanza, nè tutti derivano da una fonte comune. Il Palatino 180, per esempio, che contiene soltanto pochi versi della canzone XII, e il Magl. VII. 993, che attribuisce a Lapo una canzone data da altri testi ad altri rimatori trecentisti, sono manoscritti affatto indipendenti, nè mostrano relazione alcuna con altri testi che recano rime del Gianni. Il più copioso dei codici che ha poesie di Lapo è il Chig. L. VIII. 305, codice del secolo XIV, che attribuisce a lui diciassette componimenti, quasi tutto il canzoniere. Ma chi esamini attentamente la nostra tavola, vede che il Vat. 3214, copia eseguita nel sec. xvi di un codice del trecento, contiene tutti i componimenti che il Chigiano attribuisce a Lapo, meno quelli segnati co'numeri xII, XIV, XVII, XVIIIxx: vede che il Riccard. 2846, copia di un altro codice assai più antico, il libro di

Pier del Nero, manca soltanto dei quattro ultimi componimenti; l'Asbhurnamiano 476, infine, ha tutti i componimenti che contiene il Riccard. 2846 meno quello segnato col n. XII. Ora che questi quattro manoscritti derivino da una fonte comune, non si può assolutamente escludere: comuni ad esse sono i componimenti I-XI; il XII manca, ma è ricordato in R, ma manca in A, copia di quest'ultimo codice, e in V; il componimento xIV manca in V. R. A, ma giova osservare che il codice C lo reca come componimento a parte, mentre questi manoscritti lo recano come congedo della canzone XIII; infine è da osservare che la canz. XVIII, se manca in V. R. A. è adespota in C. e il son. xx è adespoto nel codice Chigiano, ma è tra rime di Cecco Angiolieri. Ammesso, come dimostreremo nella Appendice, che il cod. A e

il cod. R sono due copie uguali, un esame esteriore del contenuto di questi quattro manoscritti anche, se si vuole, limitato alla sezione di rime di Lapo che essi contengono, induce a far credere che essi siano d'una medesima famiglia e pereiò sono a considerarsi come di un sol gruppo, al quale si deve pur aggiungere quel codice Pucci, studiato dal Fiacchi, su cui non è ancora stata detta l'ultima parola.

Deriva invece da nu'altra famiglia di codici il Trivulziano 36, che contiene solo nove componimenti e attribuisce a Cino na canz. xvIII. Questo codice fu certamente del Bossi, e il Ciampi si servi di esso per la sua stampa delle rime del Pistoiese. Fa famiglia da sè, o, per essere più esatto, io uon ho trovato alcun suo parente. Si potrebbe sospettare che abbia avuto origine da uno dei codici del primo gruppo. ma di preciso non possiamo dir nulla, nè potremmo fare altre ricerche in proposito.

Un secondo gruppo di codici è rappresentato dalla raccolta di rime cle Lorenzo de' Medici inviava a Federico d'Aragona. Il Magnifico non accolse di Lapo che tre ballate, e neppur le migitori: sono quelle segnate nella nostra edizione co'nuneri III. IV, VIII e quattro sono le copie di tale raccolta di cui noi abbiamo notizia: il Med. Laur. xc. inf. 37, il Palat. 204, il Vaticano 3213 e il Parig. It. 554, ma quest'ultimo non l'ho visto.

Un terzo gruppo di codici conosciuto col nome di raccolta Bartoliniana, raccolta di qualche importanza e degna di essere studiata, è rappresentato da cinque codici, non molto interessanti per la loro età, gincchè alcuno è del secolo XVII. Essi sono: il Bol. Univ. 2448; il Corsiniano 94; il Napolet. Naz. xiv. 11. 16; il cod. 3 37 della Bibl. di Bergamo e il Marciano IX. 292. Essi attribuiscono a Lapo due soli componimenti; quelli segnati co'numeri v e xiv; ma giova avvertire però che il Marciano IX. 292, sebbene copia fedele della raccolta Bartoliniana, pure fa eccezione per le rime di Lapo, e contiene anche quelle della raccolta Aragonese (III; IV; VIII).

Anche d'una famiglia stessa sono certamente i due codici Panciatichiano 24 e Laurenz. XL. 49, che attribuiscono, coll'ordine stesso, al Gianni i componimenti: II, XII e XX, sebbene quest'ultimo non gli appartenga affatto. Tutti gli altri codici sono indipendenti: il Barber. XLV. 47 è l'unico testo che contenga il soni: Amor eo chero mia donna 'n domino e fu noto certamente all'Allacci; i Magliabechiani YLI. 8. 112, e vii. 7. 1208, non mostrano punti di contatto con altri codici; il Bol. Univ. 1289 che fu dall'Amadei e si deve completare coi codd. 177 ° e 401 ° della biblioteca stessa, deriva forse dai testi del Bembo e del Brevio, da cui probabilmente derivano i codd. della raccolta Bartoliniana.

Riassumendo, dei codici del primo gruppo il più autorevole per età e per copia di componimenti è il Chig, L. VIII. 305, del secolo XIV, che ha le liriche: I-XIV, XVI, XVIII, XX, quasi tutto il canzoniera di Lapo, insomma; dei codici del seconda gruppo, cioò della raccolta Aragonese, il più importante per età e per lezione è il Laurenz. Xc. înf. 37; della raccolta Bartoliniana il più importante è il Bol. Univ.

IV. E vengo alla questione spinosa. Con quali criteri critici abbiamo fermata la lezione delle rime di Lapo? Come abbiamo proceduto nella scelta delle varianti? Risponderò, per quanto si possa, brevemente.

Tra i molti codici contenenti rime di Lapo Gianni e da noi consultati, il Chig. L. VIII. 305 tiene il posto principale: è di scrittura della seconda metà del sec. XIV; è di famiglia toscana, poichè pare provato che egli appartenne ai Salutati; ha la più ricca raccolta di rime del nostro. Ha una importanza maggiore che non il Vaticano 3214, perciò che questo è copia eseguita nel secolo XVI d'un codice assai più antico, e nou ha un numero si copioso di rime del Gianni come il Chigiano. Questo noi teniamo a base della nostra edizione. E per non esser fraintesi diciamo subito che dicendo di tenere per base un codice non intendiamo voglia dire seguirne diplomaticamente la lezione, ma bensì dare la lezione del codice-base, correggendo, coll'aiuto di altri testi, quando la lezione sia evidentemente errata, procurando insomma di riprodurre le dolci rime di Lapo se non nella forma grafica in cui furono scritte, almeno nella lezione più approssimativamente giusta.

Un esempio varra forse meglio a chiarire il sistema da me seguito nella riproduzione di queste rime, e scelgo perciò la ballata che col nome di Ser Lapo si legge nel Chig. L. VIII. 305 a c. 68° e la riproduco nella lezione diplomatica:

Nel uostro uiso angelicho amoroso uidi Ii belli ocolii e la luce brunetta che nuece di sactta mise pe miei lo spirito uecçoso. Tanto uenne in su abito gentile quel mono spiritel ne la mia mente che l chor s allegra de la sua ueduta. Discuose eriu la neceto sengnorile parlando a seusi tanto umilemente ch ogni mio spirit allora I saluta. Or anno le mie membra canosciuta di quel sengnore la sua grande dolçeçça e I cor con allegreçça l abraccia noi che I sce mirtuoso.

Poichè gli altri codici che contengono questa ballata non presentano che una sola variante sostanziale (v. 7: veduta-venuta). io mi sono permesso queste varianti, pure procurando di non allontanarmi troppo dal testo: 1º ho sostituito all' u il v. ciò che mi pare permesso dai diplomatisti più severi; 2º ho ridotto a misura i versi, procurando di non variare la collocazione delle parole; 3º ho messi i segni ortografici che quasi sempre mancano nel codice: 4º il gruppo consonantico cho, qha, nquo ridussi alla forma più semplice di co, ga, quo; 5º la consonante palatina che il nostro codice esprime sempre col c, sia pur essa

sorda o sonora, iniziale o mediana, ridussi sempre alla forma di z. Con questi lievi mutamenti io ritoccai, per la sua parte ortografica, il testo: per la variante al v. 70: renuta-ceduta, mi attenni alla prima, giacchè è suggerita dal senso e sostenuta dalla lezione di altri colici. La lezione che na risulta è questa:

Nel vostro viso angelico amoroso vidi i belli cochi e la luce brunetta, che 'nvece di saetta mise pe' miei lo spirito vezzoso. Tanto venne in su' abito gentile quel novo spirite la la mia mente che 'l cor s'allegra de la sua venuta. Dispuose giù l'aspetto signorile parlando d' sensi tanto umilemente ch'ogni mio spirit' allora 'l saluta. Or lanno le mie membra conocistata di quel segnor la sua grande dolcezza, e 'l cor con allegrezza

Così mi sembra di non essermi scostato dal testo se non per ragioni metriche ed ortografiche; così mi sembra d'aver data una lezione giusta ed esatta e non molto lontana da quella che dovette essere originaria.

Questo essendo il sistema da me seguito nella riproduzione delle rime di Lapo,
sento anche il dovere di rispondere ad una
obbiezione che mi può esser mossa: il poco
conto, cioè, che io fo del codice Vat. 3214.
Se quest'obbiezione mi fosse mossa, risponderei che i due testi — Chigiano e Vaticano — uon presentano altro che delle varianti ortografiche, varianti che, come
quelle del testo Chigiano, facilmente si
possono ridurre ad una lezione comune.
Ed ecco per esempio la canzoncina che col
nome del Gianni sta nel Vaticano 3214,
a carte 1209:

siccome i magi a guida de le stelle girono inver le parti d oriente per adorar lo segnor kera nato così mi guido amore a veder quella s'el girone amanto prese novamente ondogni gentil cor fu salutato. Idice ki fu poco dimorato ' kamor mi confortava non temere guarda come ella viene lumile e piana 1º quando mirai un poco mera lontana allora maforzai jer non cadere il cor divenne morto kera vivo io uidi lontellecto su giulivo 'quando in porce il salutorio sivo.

Le leggiere molificazioni introdotte nella nostra lezione furono queste: 2 d oriente, d'oriente; 3 kera, ch' era; 4 cosi, cosi; guido, guido; 5 kel, che 'l; 6 ondogni; 7 kl, ch' i; 8 kamor, ch' amor: 9 humile, umile; 10 peco, ridussi a po' per ragioni schematiche; mera, m'era; 11 maforzai, m'afforzai; 12 kera, ch'era; lontelecto su, lo 'intelletto su'.— Queste sono le

varianti che io mi sono permesso introdurre, senza però mettere le mani nel tosto dei codici, rinpasticciandone le lezioni. Col sistema da me tenuto, pure ammettendo che la lezione degli antichi testi riesca un po'ammodernata, non si altera affatto la lezione sostanziale dei manoscritti: le varianti sono sempre ortografiche, ma la lezione sostanziale non soffre alcuna alterazione. Del resto, se per fare una edizione, come si dice, critica, bastasse riprodurre un codice nella sua integrità, coi suoi errori e colle sue mancanze, i nostri migliori scrittori non avrobbero gran numero di lettori e di ammiratori.

Sempre per questo nostro sistema di riproduzione di testi antichi, ove i codici presentavano lezioni sostanzialimente variate, secgliemmo tra le varianti quella che a nostro modo di vedere fosse la migliore. Ciò è accaduto in pochi casi, ma il lettore vedrà però in nota le varianti da noi rigettate e giudicherà se bene o male ci siamo apposti. E vedrà pure, come accadde pel sonetto: Anore co chero mia donna en domino, che quando d'una poesia non conoscevamo che un sol testo, la riproducemmo nella lezione quasi diplomatica ; giacchè in questo caso il criterio critico dell'editore non può sostiturisi alla fonte manoscritta da cui deriva.

V. Questo il metodo da me seguito per la riproduzione delle rime di Lapo, che rappresentano tanta parte dell'arte dugentista. Perché Lapo, come mi studiai di dimostrare in un mio lungo scritto su l'opera sua, è uno dei pochissimi rimatori del dolce stil novo in cui si vedono le diverse tendenze dell'arte provenzalesea e guinicelliana modificarsi sensibilmente sino a raggiungere la perfezione della forma. Dal 1884, anno in cui fu scritto quel lavoretto, molt'acqua passó sotto il ponte, e con questa anche buona parte, forse la migliore, della mia giovinezza, ma sento di non potere modificare l'opinione già espressa: Lapo Gianni presenta in tutti i suoi graduati svolgimenti la lirica artistica che preparò l'Allighieri. Ma i buoni critici giudicarono scempiatissimo il mio lavoretto; il Giornale storico, notato che in esso c'era del buono, avvertiva che era troppo disordinato: leggiero lo disse il Gaspary; il Casini mi ammoniva che leggessi un suo articolo sul Davanzati, dalla lettura del quale avrei modificato il mio giudizio; 4 ma gentile e cortese il dott. Annibale Gabrielli si occupò di Lapo e di me con tanta gentilezza e cortesia, che ragion vnole ch' io per sommi

capi risponda ad alcune sue osservazioni, ma brevemente.

Scopo dello scritto del sig. Gabrielli è l'esame dei criteri storici coi quali io ho giudicato l'opera di Lapo e dei suoi contemporanei, e comincia col rimproverarmi di aver tenuta l'opinione del Monaci in minor conto di quel che si doveva. Risponderò che le obiezioni mosse al Monaci dal Casini e dal Gaspary 5 mi sembrano assai gravi e, pur ammettendo che più si guarda colla lente la scuola siciliana rimpicciolisce, non potevo accettare come sicuro dettato di critica quello che in fondo in fondo non era altro che sottile deduzione. Del resto io desidero col Gabrielli. anche per la carità del natio loco, che l'opinione del Monaci divenga, coll'andar del tempo e col progredire degli studi, la più universalmente accettata, ma prima

dobbiamo fare altre ricerche ed altre scoperte.

Tutte le liriche di Lapo classificai in tre gruppi, che dissi rime siculo-provenzaleggianti; erotiche-filosofiche e rime del dolce stil novo. Cotesta classificazione non piacque al Gabrielli, che per le liriche del primo gruppo osserva come sia strano fondere insieme Provenza e Sicilia; i verzieri della regione della gai saber e gli aranci della isola bella. Ecco: io osservo che qui non si tratta di congiungere in un poetico amplesso il nord ed il sud, ma si tratta di un fatto storico inoppugnabile. Come negare l'influenza trobadorica in quei primi vagiti dell'arte nostra, se tutta la lirica siciliana è piena di reminiscenze e di concetti provenzali, come dimostrò già il Nannucci? Senonchè bisogna intenderci sul significato di questa imitazione provenzale: con ciò non si dice
che la lirica siciliana sia tutta plasmata
sulla poesia trobadorica, ma bensi imitazione di forma metrica, di concetti e di
contenuto. Non sono versioni dal provenzale ma sono riflessi di quella letteratura.
E se il Gabrielli si ineraviglia che un popolo possa cominciare l'arte sua con un
periodo d'assoluta imitazione, posso ricordargli che la Sicilia prima della dominazione fridericiana ebbe la dominazione
e con cessa l'arte dei Normanni e degli
Arabi, la quale lasciò elementi che benissimo si potevano assimilare con quelli
della lirica provenzale.

Ma il Gabrielli si domanda: «dov'è anzitutto in Sicilia questo dilagamento di cultura provenzale?» Rispondiamo: E chi ha mai trovato nella Sicilia un dilagamento di cultura provenzale? Abbiamo soltanto asserito, e preghiamo i lettori a farci grazia degli esempi, che in Sicilia l'arte si svolse sotto l'influenza della letteratura provenzale. Chè se nella Toscana abbondano i trattati e i lessici provenzali, uon vuol dire che quella regione fosse, più della Sicilia, soggetta all'influenza dell'arte trobadorica: vuol dire che quella letteratura fu studiata in Toscana coll'amore di filologi e lo prova Dante, che nei primi del secolo XIV scriveva il De vulgari eloquentia. E se il Gaspary riporta versi del Mostacci, del Davanzati e di Bondie Dietaiuti i quali non sono altro che vere e proprie traduzioni dal Provenzale, non vuol dire che il dilagamento provenzale fosse maggiore in Toscana che in Sicilia: vuol dire soltanto, e l'esempio di Dante lo conferma, che in Toscana la letteratura provenzale era oggetto di studio e d'osservazione: in Sicilia invece fu oggetto di imitazione e d'assimilazione.

Come, si domanda il Gabrielli, si può dunque affermare che il maximim della imitazione provenzale sia segnata dalla Sicilia? Par questo solo: che la poesia siciliana conserva molte impronte della forma provenzale, al modo stesso che molti toscani imitarono i provenzali quando questa letteratura era già oggetto di studio e ciò dimostra il fatto che nella Toscana abbondano già i rimari e le grammatiche provenzali. Il dire, col Gabrielli. che questa impronta provenzale doveva essere giunta al Gianni come di seconda mano, a traverso la lirica siciliana, mi pare alquanto arrischiato. Il supporre che ei la debba aver trovata nella sua Toscana e massimamente in Guittone d'Arezzo. che è il rappresentante più esagerato della imitazione provenzale, mi sembra una gratuita asserzione. Il Gabrielli sa benissimo come alla stregua degli studi nostri non possiamo dare un giudizio così categorico su Guittone d'Arezzo. Troppo leggermente si giudica Guittone d'Arezzo da certi vigorosi attacchi dell'Allighieri e pel verso brutto e triviale del Petrarca; troppo leggermente lo si chiama artificioso poeta, solo perchè non ci siamo ancora dati la cura di studiarlo come merita. Ed è leggero voler negare che il Gianni, come il Frescobaldi, l'unico dei rimatori toscani che più a lui s'avvicina, abbia contatto colla maniera provenzale solo perchè la struttura metrica delle rime del Gianni è diversa assai dal sistema ritmico dei provenzali. Non si tratta di ricalco, di imitazione servile, ma bensì di imitazione delle linee generali artistiche si degli uni che dell'altro.

Del resto, poichè il Gabrielli pare volere cogliere a volo contraddizioni nostre che non esistono, diremo che egli stesso conviene in gran parte con noi quando scrive: Non vogliamo già concludere che quanto abbiamo detto escluda del tutto che in questo rimatore assai più che nei poeti a lui anteriori, l'arte di Provenza escrcitasse un influsso notevole. In sostanza egli crede soltanto che la maniera provenzaleggiante la trovasse nella sua Toscana e specialmente nell'artificiosissimo Guittone. Ora, fino a prova contraria, questa, mi perdoni l'arguto e dotto Gabrielli, ho diritto di non ammettere. Ma davvero che si possa giudicare Guittone d'Arezzo da quella sconcezza che è l'edizione del Valeriani?

Altra obbiezione: è arrischiato il dire che il gruppo delle liriche di Lapo che il Lamma chiama evotico-filosofiche discenda dal Guinicelli. Il Gabrielli va più indietro del Guinicelli e del Gianni e trova che anche prima di questi poeti s'era agitata in Bologna il problema della natura d'amare; accenna cioè alla famosa corrispondenza poetica illustrata dal Monaci.

Di quanto amore io ami la mia vecchia e dotta Bologna, il Gabrielli può ben supporre. Anzi io, contro l'opinione del Casini, sostemi già l'esistenza d'una sevola bolognese svoltasi quasi contemporaneamente alla lirica mistico-religiosa degli umbri, e a aspetto sempre per disingannarmi lo studio da lugo tempo promesso da Tounnaso Casini. I Quindi, pur non accettando in tutto le fini considerazioni del Monaci, ammetto che l' indivizzo degli studi dell' Università di Bologna fosse dottrinario e scolastico, pur rifiutando molte conclusioni già esposte dal Casini in un suo articolo col quale si apre il Giornale Storico.8 Ora il Monaci che cosa ha concluso col suo dottissimo studio? Che i primordi della lirica nostra sono da ricercarsi in Bologna prima che in Palermo. Su questo spostamento dei primordi dell'arte dugentista altri discuterà, non io; ma però trovo nello studio dell' insigne filologo romano una conferma alla mia tesi. La corrispondenza poetica tra il Mostacci, il Vigna e il Notaio da Lentini è dialettica, è scolastica, è una forma dell'arte che precorre il Guinicelli? Non si può certamente negare che le tendenze della Università di Bologna fossero speculative e scolastiche, se fino dai primi anni del duecento abbiamo questi forti indizii d'un' arte di scuola. Ora il Guinicelli co' suoi mirabili sonetti e le gravi canzoni, non faceva che continuare un'arte che, aveva vià salde radici nella sua città ed era nata dalle tendenze di studi speculativi che avevano appunto la propria sede in Bologna, Non mi contraddico, creda l'egrecio Gabrielli, quando asserisco che in Bologna la casistica e le definizioni d'amore risalgono ai primissimi tempi, anche prima della corrispondenza poetica illustrata dal Monaci, perchè con questa mia asserzione confermo l'esistenza della maniera Guinicelliana. Senz'ammettere un graduale progresso nella lirica di scuola, come si può ammettere il Guinicelli? E come si può chiamare quel movimento che sorse intorno al savio dottore bolognese, seguito poi specialmente da Onesto, se non col nome di maniera Guinicelliana?

Se, come asserisce lo stesso Gabrielli, i provenzali svolsero la fisiologia dell'a-

more, ma alla questione filosofica non àssursero mai; se le sottili disquisizioni sulla natura d'amore, uccise da Guido Orlandi e sepolte dal Cavalcanti, ebbero principio dalle sottili elocubrazioni della scuola bolognese, non mi si censuri se dissi, con una sola parola, Guinicelliana quella lirica che si ispirò precisamente alla casistica e alla dialettica, quando di queste tendenze artistiche il prototipo fu appunto il Guinicelli. Il quale fu dialettico e scolastico come appunto, nella sua seconda maniera, fu il Gianni, il quale, per questo, fu Guinicelliano, Nego poi che la ballata: Angelica figura, sia una di quelle poesie di Lapo nelle quali si fa sentire maggiormente l'artificio dialettico, chè il colmo del dialettico si deve ricercare nelle canzoni: Amor nova ed antica vanitate, e: O morte della vita privatrice. Ma in esse mai ritrovi uno solo di quei vivi guizzi di luce che adornano gli alti sonetti e le gravi canzoni del Gninicelli. La chiusa della canzone: Amor nova ed antica vanitate, riescirà, come dice il Gabrielli, per una certa aria d'Ingenittà che vi spira, piena d'efficacia, ma è ben diversa dalla stupenda stanza colla quale si chiude la canzone: Al cor gentit. E Lapo fu Guiniceltiano appunto perchè segui quella tendenza artistica, la quale fu innalzata al massimo spiendore dal nobile dottore bolognese.

VI. Queste cose, alla buona e senza fronzoli, mi premeva far notare al mio dotto e gentile contraddittore, anche per confermare quelle che erano e sono le opinioni mie sulla nostra poesia primordiale. Sulla terza ed ultima serie delle rime del Gianni sono perfettamente d'accordo col signor Gabrielli: esse contengono viri bagliori di sentimento e d'affetto: mostrano l'eletta forma del dolce stil nuovo. Auzi in esse Lapo Gianni, è precursore non lontano del Cavalcanti, di Dante e di Cino.

Qualche osservazione però mi permetto fare su il tempo in cui fiori Lapo Gianni, giacchè nel mio studio dell'84 non ne trattai che succintamente. Prevalse in me l'opinione che egli fosse il primo poeta volgare del dolce stil nuovo e fui a ciò indotto, oltre che dallo studio delle sue rime, anche dall'opinione di Mario Equicola, seguita dippoi dal Bembo. Ma sul tempo in cui Lapo visse, che pel Poccianti fu il 1350, inutilmente il Gabrielli difende il Crescimbeni: le contraddizioni sono in lui così abituali che e' non merita alcuna difesa. Il custode d'Arcadia prima riferi la opinione del Poccianti, (1351?); poi, accortosi dello sproposito, portò il fiorir del poeta nientomeno che a un secolo indictro, al 1230, ma nè l'una nè l'altra data può reggero. Svisai le parole del Muratori, lo confesso, ma fui tratto in inganno da una inesatta citazione del Nannucci.

Però nella ricerca degli indizi e delle

date del fiorire di Lapo, non m'attenni punto ai criteri su citati, ma feci un calcolo, presso a poco, così: Se la donna di Lapo fu ricordata dall'Allighieri in quel serventese, sventuratamente perduto, seritto, secondo il Carducci, poco dopo il 1283, in questo tempo il Gianni doveva essere giovane, poteva avere venticinque, forse anche trent'anni: doveva, insomma, essere o coctaneo, o di poco maggiore all'Allighieri.

Al presente una vera serqua di documenti sono stati scoperti, per cura, specialmente, di Isidoro Del Lungo,<sup>9</sup> che si riferiscono a dei *Lapo Gianni*; forse un

no' troppo numerosi, se vogliamo, ma tali però da permetterci di identificare in uno di questi il nostro rimatore. E prima di tutto un protocollo di atti rogati da un Lapus avondam Giannis Ricevuti de Florentia, il quale fu judicem ordinarium publicumque notarium, si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze e contiene note di atti rogati da questo notaio dal 24 maggio 1298 al 24 maggio 1328. Da questi atti risulta che Lapo di Gianni Ricevuti da Firenze aveva per fratelli Nino e Bartolino, ed era del popolo Sonctoe Tomae; risulta anche che egli fn in relazione con un notaio poeta: Francesco da Barberino, il quale, come si sa, fino dal 1297 era notajo del vescovo Francesco da Bagnorea. Se adunque il Lapo Gianni che redasse questo quaternus fosse da identificare nel nostro poeta, egli sarebbe vissuto almeno fino al 1328; e ammesso che egli fosse contemporaneo, o di peco anteriore a Dante, sarebbe vissuto almeno settant'anni, età del resto grave, ma non gravissima.

Ma un esame, anche soltanto esteriore del repertorio di Lapo è più che sufficiente per dimostrare che esso, nell'ultima sua parte, deve essere stato alterato. Infatti, dal 1298 al 1309 le note di atti compilati da lui sono abbastanza frequenti; ma questi si interrompono nel 1309 e si riprendono diciotto anni dopo, cioè nel 1327. Questa lacuna desta il sespetto che l'ultima data del repertorio di Lapo debba essero il 12 ottobre 1300, e gli atti rogati dal 1327 al 1328 appartengano ad altro notaio che ebbe lo stesso nome del Gianni. Infatti nell'ultimo atto ricordato nel repertorio, ser Lapo Gianni non è ri-

cordato come figlio quondam Riccusti, ne come Fiorentino, ma è detto de Feragla; non è più populi Sauctae Tomae, ma bensi populi Sancti Lauri. E noi sappiamo che di ser Lapus Januis de Ferallia si conservano molte pergamene nell'Archivio di Stato di Firenze, che vanno dal 18 ottobre 1254 al 24 gennaio 1336; quindi a noi par certo che il repertorio di Lapo quondam Giannis Ricenuti debba chiudersi coll'atto rogato il 12 ottobre 1309, riferendo gli atti rogati nel 1327 e 1328 all'altro notaio da Feraglia. Comunque è certo, che finora, abbiamo visto due Lapo Gianni, entrambi notai e vissuti nel medesimo tempo in Firenze.

Ma anche ammettendo che il repertorio di Lapo Gianni Ricevuti cessi col 12 ottobre 1309, questo notaio visse oltre il 24 agosto 1321, giacchè l'Archivio di Stato di Firenze conserva di lui tre pergamene autografe in data del 17 febbraio 1300; 1 luglio 1317 e 29 agosto 1321, la prima delle quali fu copiata dal libro abreniaturarum ser Francisci olim Neri de Barberino, notarii et offitialis... domini episcopi florentini. E già vedemmo in altri atti di Lapo rapporti di relazioni col da Barberino, onde non può nascere alcun dubbio che queste pergamene si riferiscano all'altro notaio del quaternus. E pur molto probabilmente fu una sola persona con quel ser Lupino di Giovanni Ricevuti, ricordato negli spogli di F. Dell'Ancisa, in un atto del quale del 1297 comparisce Francesco de Barberino, 10

Due sono, finora, i ser Lapo di Gianni notai che abbiamo veduto: di uno quondam Riceuuti, gli atti rogati vanno fino al 29 agosto 1921; dell'altro da Feraglia, gli atti vanno al 24 gennaio 1336. Ma un altro Lapus Giannis Tramontani è ricordato nelle Consulte della Repubblica Fiorentina, e pur nelle stesse Consulte è ricordato un Lapus filius Giannis, sotto la data 1282, ma senza l'appellativa del ser avanti il nome, ed era de Sextu Porte Domus, cioè populi Sancte Tomae, come Lapo di Gianni Ricevuti; e pur un altro ser Lapus not. f. Gianni era nel 1284 tra i Consiliarij generalis sextus Burgi. Io crederei che quel Lapus filius Giannis de Sextu Porte Domus, ricordato nelle Consulte del 1282 fosse una sola persona col Lapo di Gianni Ricevuti, e che la mancanza del ser davanti al nome derivasse dal fatto che Lapo in quell'anno non era ancora ascritto all'arte de' notai.

Riassumendo, quattro sono i Lapo Gianni che noi troviamo ricordati nei documenti fiorentini del secolo XIII e XIV:

- 1.º Lapo di Gianni Ricevuti, di cui si conservano atti almeno fino al 1321;
- 2.º Lapo di Gianni da Feraglia, di cui si conservano atti fino al 1336;
- 3.º Lapo Gianni Tramontani, ricordato dalle Consulte della Repubblica Fiorentina 1, 294; 366;
- 4.º Lapo notaio, figlio di Gianni del Sesto del Borgo, ricordato in un atto del 1284.

Quale di questi quattro sarà stato il poeta? Confesso francamente che a me pare di non ingannarmi dicendo che deve essere stato Lapo di Gianni Ricevuti. A ciò asserire m' inducono: primo: il fatto che egli fu in relazione con Francesco da Barberino che, come sappiamo, fu in Firenze dal 1297 al 1303 e in quegli anni e in quel centro di studi, il notaio diveniva poeta; e se fu in relazione con Dante, il

Cavalcanti e il Compagni, che ricordò nei Commentarii ai Documenti d'Amore, dovette essere in relazione con Lapo, che ebbe con Dante e con Guido una comune idealità artistica. Poi, identificando il nostro poeta in questo Lapo Gianni, è tolto il dubbio che egli vivesse oltre il 1335, la qual cosa, pure ammettendo che Lapo dovė far versi prima che rogiti, par contradire alla tesi già da noi sostenuta, che Lapo notaio, fosse il ponte di passaggio tra i Guinizelliani e i poeti del dolce stil nuovo. Sarà una mia idea, ma quel Lapus filius Giannis de Sextu Porte Domus, che compare nel 1282 nelle Consulte della Repubblica di Firenze, senza l'appellativo del ser, mi fa confermare il dubbio che egli sia una persona sola col nostro poeta. in quell'anno non ancora ascritto al notariato. Se così fosse, nel 1282 Lapo avrà

potato aver vent'anni, e poco dopo l'83, ma prima del '90, avrà scritto il son.: Amore, co chero mia donna en domino; e Dante l'altro: Guido, vorrei che tu e Lapo ed io; se così fosse, gli accenni storici ed artistici che congiungono Lapo con Guido e coll'Allighieri, sarebbero pienamente riconfermati e la vita del geniale poeta toscano cadrebbe circa tra il 1260, anno probabile della sua nascita, e il 1321, anno della morte di Dante e dell'ultimo atto rogato dal notaio poeta; e la sua attività artistica si svolgerebbe in quegli anni ne'quali visse in Firenze Francesco da Barberino.

Del resto, fosse anche vissuto fino al 1328, benché, ripeto, non mi sembri probabile, Lapo rappresenta una pagina splendida di quella primavera d'arte fiorentina che sbocciò colle gaie feste maggiaiole; nè si può negare che egli fosse coetaneo del Cavalcanti e di Dante e che con essi abbia cantato d'amore nelle tepide sere d'aprile, quando del Cavalcanti era imminente la misera fine e Dante, forse, pensava a un famoso terzetto posto in bocca a Oderisi. E forse, solcando l'Arno, con Guido e con Dante, sognarono insieme d'essore presi per incantimento; desidevarono d'aver seco Monna Vanna e Monna Bice e l'altra, che era sul numero del trentat Divina poesia, sbocciata quando il libero comune italico spiegava liberamente l'ali, come risplendi anche ai giorni nostri, irradiata dal fulgore della grazia, della squisitezza e dell'amore!

Le sonvi ballate del Gianni, le sue gravi canzoni, noi raccogliemmo in un piccolo libretto, perché facessero testimoianza d'un grande periodo artistico, sicuri di far cosa non del tutto sgradita agli studiosi. Ma per lo studio della poesia dugentista aspettiamo con assai vivo desiderio, il libro già promesso da Giulio Salvadori sul dote stil nuoco, e per convincerne che abbiamo esagerato, giudicando l'opera del Gianni, aspettiamo gli studi su Chiaro Davanzati e su Dino Frescobaldi che hanno promesso i nostri carissimi amici Francesco Guardabassi e Giovanni Bardera. Anzi, se la stampa delle rime del Gianni potesse affrettare la pubblicazione di queste opere, che attendiamo con tanto vivo desiderio, potremmo dire anche noi che il premio ha sorpassata la speranza.

Bologna, 20 luglio 1895.

ERNESTO LAMMA.

## NOTE.

- <sup>1</sup> Lapo Gianni (Contributo alla storia letteraria del sec. XIII) in Propugnatore, 1885, vol. 1, fasc. 1-2, pagg. 1-105.
- <sup>2</sup> Lapo Gianni e la lirica pre-dantesca, Roma. Befani, 1889 (Estratto dalla Rasseyna italiana).
- 5 Per non fare una lunga litania bibliografica, citando libri el autori che tutti conoscono, rimando i lettori che desiderano aver notizie di questi codici al Patenso pei codici Palatini; alla edizione diplomatica el di Moxace e Mortzas pel Chig. L. vm, 905; al Maxzoni e al Petaez pel Vaticano 8244; al Lour pel Riccardiano; alla nostra Appendice per l'Asiburi. 479; al Baxroni pei Laurenziani; al Maxsano pei Parigini; al Baurona pel Panciatichiano, e pei Bol. Univ. 1280 e 2448 ai miei studi: il codice di rimea.

tiche di G. G. Amedei (in Giornale Storico, xx. p. 151 e segg, cfr. anche L. Fratt (in Giorn. cit. xxiv. 390) e I codici Trombelli della R. Univ. di Bologna, in Propugnatore, N. S. vi, 11, fasc. 45,

- L'articolo che sta nella Rivista critica, 1,
   Le antiche rime volgari secondo la lezione del cod, caticano 3793.
- 5 T. CARIN in Rivista critico, 1, 8. A. GARARY, in Literaturbated, far germ. u. roman. Philologic, pag. 442 e segg. (1884). Ma in questi ultimi anni Popinione del Moract è stata fortemente combattuta dal Tonnaca, La scuela poeiton siciliano, in A. Autologia, 188495 e da A. Zeratti, La scuola poeiton siciliano, D'Amico, 1894 etc., così che mi pare vada a poco a poco e predendo terreno.
- <sup>6</sup> E. Lamma, Saggio di commento alle canz. di G. Guinizelli etc. Bologna, Fava e Garagnani, 1885.
  - 7 Rime di poeti bolognesi del sec. XIII, p. LIV.
  - 8 La cultura bolognese uel sec. XIII e XIV, in Gioru. Stor., 1, 1.

O Dante ai tempi di Dante, Bologna, Zanichelli, 1891, pagg. 53, 104, 126, 131. Un documento inedito del Priorato di Dante, nel Bollettino della Soc. Dant. Italiana, 1, pag. 12-18. Dino, 1, doc. p. 18.

10 U. Markurkani (in Archicle storice indime, XIII, pag. 91.45), Tre pergomene autografe di Sor Lapo Gianni. Per le notirie degli altri Lapo Gianni che verremo ricordando, vedi: F. Xovati in Giora, Sor. vi, 401, nota P; A. Ginnandi, Cossulte della Rep. di Firenze 1, 125; Tuomas, F. da Barberino et la littérature proc. en Indie au mogenço, Paris, 1882, p. 1647.

-010-



### APPENDICE.

Pubblico qui del mio studio: L'Aubburn. 479 è  $\bar{t}$  codice Borghini? quella parte che si riferisce a la confronto tra esso codice e il Rice. 2816, avvertendo che a ¡ag. xır della prefazione sono edulto in un grosso errore, avendo omesso un non alla riga prima, e dovendosi perciò leggere: -li cod. R. non sono due copie eguali  $\cdot$  etc.

 L'Ashburn. 479 è quel codice Borghini, che fu copiato da Pier del Nero?

Mettendo a confronto la tavola di coso con quella del Riecard. 2816, possiamo accertaro aputicipatamente che tutte, o quasi, le rime che stanno nel cod. Ashburn. stanno anche nel Rico. quantruque in ordine affatto diverso. Ma da questo fatto, all'asserire, come fece il Casini, con sicurezza, del IR. è una piede copia del cod. del Borphini, che si\*vorrebbo identificare col·l'Ashburn. della strada ce ne corre e parecchia. Lo dimostrera meglio il confronto, che no ifa.

remo delle due tavole, avvertendo che per ora non teniamo conto delle due sezioni di rime date da A. a Cino, per delle ragioni che vedremo più oltre. Ecco pertanto il confronto:

Noffo d'Oltrarno
 A. 1; 215; 216-218; 219; 220-222
 R. 71; 71; 67-69; 67: 227-230

2. Guido Guinicelli A. 2-18; 14; 15; 16-18 R. 246-257; — - 258-

260

B. Orbicciani
 A. 19-22; 28; 24; 25;
 26; 101

26; 101 R. 237-240; 235; 236;

234; 233; 235

M. Onesto da Bologna A. 27-32
 R. 262-267

5. Guido Orlandi A. 88-34 R. 75; 262

6, Lapo Gianni A. 35-44; 45; 46; 47;

48; 261-262 R. 80-89; --; 90; --;

91; 80-81

Iacopo da Lentino A. 98; 228; 229; 230;
 281; 232

R. 272; 272; 270;

271; 278; 274

| APPENDICE. |           |        | LVI |
|------------|-----------|--------|-----|
| Ciamanni   | JalliOrto | A 5(6) |     |

: 118-

|                       | R. 244   |
|-----------------------|----------|
| 9. Guido Novello      | A. 100   |
|                       | R. 62    |
| 10. Lupo degli Uberti | A. 102   |
|                       | R. 63    |
| 11. Anonimo           | A. 108-1 |

|                  | R. 1-3          |
|------------------|-----------------|
| 12. G. Boccaccio | A. 106-116; 117 |
|                  | 1.10 1.10 1.11  |

|                  | 139; 140; 141-207  |
|------------------|--------------------|
| b                | R. 120-130; -; 131 |
|                  | 151; —; 152-219    |
| 19 Cionni Alfani | A. 208; 210-214    |

|                  | R. 114; 98-96 |
|------------------|---------------|
| c. c 1- Contallo | A 998         |

| 14. S. | Caccia | da | Castello | 25. | 220 |  |
|--------|--------|----|----------|-----|-----|--|
|        |        |    |          | R.  | 245 |  |

| 15. Re Enzo          | ZL aureano |
|----------------------|------------|
|                      | R. 101-102 |
| 16. Pier de la Vigna | A. 226-227 |
|                      | R. 104-108 |

Da questo confronto si vede come R. contenga tutte le liriche di Noffo d'Oltrarno o Loffo di Buonaguida; mancano due sonetti dati al Guinizzelli da A (14-15), accettati dal Casini nella sua pregervole raccolta, ma la ragione di questa mancanza di R $\dot{\alpha}$  questa: i due conetti stamo beusi in A. ma sono cassati da lievi segni traveresali, che non ne impediscono però la lettura. Dell'Orbicciani, d'Onesto, dell'Orbindi, i due codici hanno le medesime rime; di Lape Giami no, che mancano i unueri dis e  $\Omega$ , perchè cassati, e per la stessa ragione mancano in R i nun. 117 e 140 di  $\Lambda$ . Possiamo quindi affermare che, fatta cecceioue dell'ordime, per quanto abbiamo visto fin ora, i due codici sono perfettamente uguali.

Più complicata è la questione riguardante le rime di Ciuo da Pistoia. Supponendo che questo fosse il cod. Borghini dal quale Pier dal Nero derivò il Ricc. 29th; dovremmo avere in A. tutte le rime attribuite a Cino da R., più altre che fanno parte della stampa del Pilli del 1859, tralasciate da chi copiò il ms. Ricc. Cominciamo il confronto.

Nel cod, A. inn. 4897 rappresentano nna prima sezione di rime di Cino; in R. la sezione delle rime ciniane è segnata coi nn. 14-60 contiene le rime che non sono fra le stampate dal PBB: Il cod. A. poi contiene un'altra sezione di rime di Cino segnata co' nn. 234-500. Se il Ricc. 2846 fosse nna copia dell'Ashburn. 479 (dato che questo fosse il cod. Borghini), dovrebbe contenere le stesse rime di Cino che l'altro manoscritto, meno quelle già edite dal Pilli. Vediamolo:

- A. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- R. 92, 93, 239, 247, 52, 65, 70, 72, 90, 51, 71, 242, 245, 244, 251, 255, 259, 58
- A. 32, 38, 34, 85, 36, 87, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
- R. 67, 68, 80, 256, 249, 58, 84, 95, 245, 96, 88, 85, 86, 94, 258.

Intanto possiamo assicurare che tutte le rime di Cino a lui attribuite da A. e dal libro
del Borghini, stamo, benche in ordine diverso,
in R. Ora vediamo se le rime date da A. a Cino,
e non accolte in R. stiano nella edizione del
Pilli. A. contiene le rime ciniane segmate co'numeri: #950; 5461; 7579; 81-83; 57; 89; 91; 97;
242489; 240; 12; 126; 29; 29; 29; 292-25, ma di
quaste quelle segnate co'numeri: 68; 78-75;
87; 91; 97; 240-241; 246; 292; 254, fraron stampate per la prima volta non dal Pilli, ma dalPallacel. Possiamo quindi dire che R. contiene
tatte le rime ctamus in A. wace motte rime di

Cino clae stanno nell'edizione del Pilli. La mamemana in R. di alcuni componimenti che non sono nel Pilli mon si potrebe sipogare altro che in due modi: o Pier del Nevo li credette stanspati, o a no giudizio non li riteme di Cino. Comunque questo è un fatto che sta a dimostrare come R. non si possa dire così a chiusi occhi copia dell' Asiluurnamiano.

Se A, fosse il codice Borghini dovrebbe contenere tutte le rime che stanno in R., più le rime ciniane edite dal Pilli : abbiamo già veduto che esso, e non sappiamo perchè, non contiene dodici componimenti di Cinc editi non dal Pilli ma dall'Allacci, la qual cosa ci farebbe indurre a credere non fosse A. il libro del Borghini. Ad accrescere questo dubbio aggiungiamo che R. contienc assai rime che mancano in A. Il cod. R. (cfr. la tavola in Giornale Stor., III, 178 e segg.) contiene in più di A. le rime segnate: 1-13. c questo si può forse spiegare supponendo che Pier del Nero li derivasse d'altra fonte che dal cod. Borghini, i nn. 47-61, che contengono una sezione di rime del Cavalcanti, 77-79; (rime di Ser Baldo Fiorentino, Iacopo Cavalcanti e Lippo Paschi de Bardi); 92, (la canz. di Lapo Gianni: O morte della vita privatrice); 99-100, rime di Guittone d'Arezzo; 106-113 (rime di Rinaldo

d'Aquino, Fazio degli Uberti, A. da Ferrara, Ubertino d'Arezzo, Guittone, Bernardo da Bologna e Nuccio Sanese); 115-119, rime di Senuccio del Bene; 220-226, rime di D. Compagni e Lapo Saltarelli: 231-232, due sonetti di M. Rinuccino; 241-243, rime di B. Orbicciani, Guittonc e Lemmo da Pistoia; 259, canzone di G. Guinizzelli; 268-269, canzone di Tom. da Facnza e Polo di Lombardia; 275, una ballata attribuita al Boccaccio. Ora a me sembra si possa affermare che il cod. Ashburn, 479 non può essere il codice del Borghini : 1º perchè esso contienc una piccola sezione di rime di Cino che non fa parte della raccolta del Pilli; 2º perchè il cod. Borghini, di cui il Ricc. 2816 è una copia, a detta di Pier del Nero, conteneva altre sezioni di rime che non stanno in A. Per sunporre che l'Ashburn, 479 fosse il cod, Borghini copiato da Pier del Nero, converrebbe provare che esso fosse a noi pervenuto imperfetto, la qual cosa non credo si possa ammettere, perchè ha una numerazione progressiva della stessa mano di chi scrisse il codice. Che il cod. A. sia della stessa famiglia del cod. Borghini, mi par provato dal confronto che abbiam fatto colla tavola del Ricc. 2846; ma che esso sia il codice che Pier di Simone del Nero copiò e per le ra1.81

gioni su dette, e per la diversa collocazione dei singoli componimenti, non si può ragionevolmente asstenero. Dobbiamo adunque concludere che l'Ashburn. 470 contiene bensi planicars piùcas scrittes de la saini de V. Borghini, ma non è, como suppose i prof. Casini, quel codice Borghini, di cui abbiamo copia nel Ricc. 2845.

\_\_\_\_

# RIME

LAPO GIANNI.

BALLATE.



I.

Amore, i' prego la tua nobiltade
h'entri nel cor d'esta donna spietosa
el lei facci' amorosa
si che la spogli d'ogni crudeltate.
Odi la nimistà mortal che regna
tra lo suo cor e 'l meo novellamente,
Amor, ch'esser solevan 'una cosa!
Con si fieri sembianti mi disdegna
che par che 'l mondo e me aggi' a niente,
e se mi vede fugge e sta nascosa:
ondo non spero ch' i' mai aggin posa
mentre che 'n lei sarà tanta ferezza,
vestita d'un' asprezza
che par che sia nemica di pietate.

Amor, quando ti piace movi inteso; 
e se vai 'n parte che possi parlare
a questa che mi fia guerra sfidata,
ben potrai dir che, senza colpa, offeso
da lei mi trovo nel mio lamentare;
onde mi' alma piange sconsolata.

Pe non che 'l cor l'ha alquanto confortata
e dicele: non pianger, mia sorella;
tu averai novella
ch' amor le porta manto d'umiltate.

24

Questa ballata, edita la prima volta dal 
Briacchi, e riprodotta, quindi, dal Valeriani e
dal Nanuncci, fu tratta dal famoso codice
Fucci, ora sperso. La ripubblicarono il Monaci
e il Molteni nella stampa diplomatica del Bhig.
L. vun. 305. Oltre a questi codd. si conserva
pure nel Vat. 3214; Riccard. 28-16; Ashbur. 379;
Magl. vur, i. 295e nel Trivulz. Desosi 35. Diamo
le varianti di turti i codici, e della stampa del f.
1. C. prepho; 2. V. k. etarl; s. f., p. lei forci;
V. eldi; 3. V. si k. ella spogli; 5. V. k. eregne; 6.
C. el meo; 7. A. R. T., ch cser soloma usa cosn;
V. keser; 9. C. cel mondo came aggi amineite.

A. ancente; V. ke.... ke; 10. C. semmi; esson mascone; M. sinencone; 11. M. chemmai; in V. manco Founde; 12. M. che lei sava' v. kellet; 14. ke... ke; 16. C. esse; V. ke; 17. C. chemmi; M. guerra fidata; 18. C. dire; 10. C. V. dal lei; 21. V. ke l cor; 22. V. dicelei; 23. V. k. amor.

(Ballata, che i trattatisti chiamano grande. Consta della ripresa e di due stanze: manca della replicazione.

> Ripresa: ABbA Stanza: ABCABCCDdX!.

### II.

Nel vostro viso angelico amoroso vid' i begli occhi e la luce brunetta che 'nvece di saetta mise pe' miei lo spirito vezzoso.

Tanto venne in suo abito gentile quel nuovo spiritel nella mia mente, che 'l cor s' allegra della sua venuta. Dispuose giù l'aspetto signorile parlando a' sensi tant' umilemente

- ch' ogni mio spirit' allora 'l saluta.
- Or hanno le mie membra conosciuta
- di quel signore la sua gran dolcezza.
- e 'l cor con allegrezza
- l'abbraccia, po' che'l fece vertuoso.

Questa ballata, edita dal Fiacchi di sul codice Pucci, e riprodotta poscia dal Valeriani e i dal Nannucci, resta in motti e autorevoli manoscritti. Colla stampa del Chig. L. viii, 355 la dicelero futori il Monaci e il Moteni: resta anche nel Vat. 3214; Riccard. 2846; Ashbur. 479; Laur. xz., 46; Magl. vii, 8, 112; Panciatichiano 21 e Bol. Un. 289. Diamo le varianti di tutti i colici che la contengono, e della stampa del f, giacchi derivano da questa le altre due stampe su ricordate.

C. angeleino; 2. C. widi ii belli occhie; p. L. i.
forunceta; B. z. bogliocchi; V. ii begli; linci; R. L. i.
saccta; A. che w wee; V. ke wwee; b. L. i. perme;
7. V. ke kory; C. V. A. weelsta; S. C. V. aspecto;
G. segmorije; 9. L. I. tantamimente; 10. B. 2. adthor saluta; V. a ogne mos spirito altor saluta;
II. C. V. or anno.... connortical; 2. C. sengmore;
L. i. gran belletza; V. B. 2. grande doloczas; M. abforaccia; V. & k. l. fox.

[Ballata grande, Consta soltanto della ripresa e d'una stanza, Forma schematica simile a quella della ballata 1].

#### III.

Gentil donna cortese e di bon'are,
di cui Amor mi fo primo servente,
merzè, poi che 'n la mente
vi porto pinta per non vi obbliare.
Io fui si tosto servente di voi
come d'un raggio gentile amoroso
da vostri occhi mi venne uno splendore;
lo qual d'Amor si mi comprese poi,
che avante a voi sempre fui pauroso,
si mi cerchiava la temenza il core.
Ma di ciò grazie porgo a Lui signore,
che 'l fò contento di lungo disio,
della giol' che sentio,
la qual mostrò in amoroso cantare.
In tal maniera foce dimostranza

mio cor leggiadro de la gio' che prese,

che in grande orgoglio sovente salio, fora scovrendo vostra disnoranza. Ma poi riconoscendo com' v' offese, cosi folle pensier gittò in oblio: quando vostro alto intelletto l'udio. Sì come il cervo in ver lo cacciatore, così a voi servidore tornò, chò il degnasti perdonare,

20

Perdon cherendo a voi umilemente del fallo, chè scoverto si sentia, venne subbietto in vista vergognosa, voi non seguendo la selvaggia gente. Ma come donna di gran cortesia perdonanza li feste copiosa. Ora mi fate vista disdegnosa e guerra nova in parte comenzate; ond'io prego pietate el Amor, che vi deggia umiliare.

Edita dal Fiacchi di sul cod. Pucci, e poscia riprodotta dal Valeriani e dal Nannucci. Resta nei seguenti codici: Chig. L. VIII, 305; Vat. 3214; Riceard, 2846; Ashbur, 479; Pal, 294; Parigitial, 534; Laurenz, xv. inf. 37; Vat. 8214; Trivulz, 36; Marc, 1x, 292, che, come si dises, è copia del codice Bartoliniano, ma nella sezione di rime di Lapo contiene anche le Ame a lui assegnate dalla raccolta medicea. Varianti:

1. V. kortese e di bonaire; L. l. bonaire; t. lonare; 2. V. A. prima servente; S. V. sucres ke n
la mente; C. a. la mente; 4. V. a. hibiare; 6. V.
lome; 7. V. di contro chi; S. V. se mi incomprese;
9. k. aventi... fa; 10. incorribiane; 11. I. 2. su adi
ogratie; C. A. mad lo gratie; I. a quel signore;
V. allui; 13. I. della gio; V. C. de la gio ke sessi'lo;
18. R. fuor scorrendo; f. fuora scorrendo; V. dimouranza; 19. C. V. R. A. come offere; 24. I. li
degi; V. li degate; 25. V. kervudo; 26. I. cles
certo; 27. L. A. T. P. I. in guisa; 28. A. Par.
T. poi non squesido; 30. C. le fee; 31. manca
in L. 2;34. L. d'auor che vi deggia; n. da amore.

[Ballata grande: ripresa (ABbA), tre stanze, e senza replicazione. Schema simile alle precedenti].

#### T١

Dolce è 'l pensier che mi notrica il core d' una giovane donna ch' e' desia, per cui si fè gentil l'anima mia, poichè sposata la congiunse Amore.

I' non posso leggeramente trare il novo esempio ched ella somiglia: quest'angela che par di ciel vennta d'amor sorella mi sembr' al parlare ed ogni su'atterello è meraviglia: beata l'alma che questa saluta! In colei si può dir che sia piovuta allegrezza, speranza o giol' compita ed ogni rama di virtù fiorita, la qual procede dal su' gran valore.

Il nobile intelletto ched' i' porto ser questa giovin donna ch' è apparita mi fa spregiar viltate e villannia.

Il dolce ragionar mi dà conforto

ch' i' fè con lei de l'amorosa vita,
essendo già in sua nuova signoria.

Ella mi fè tanto di cortesia
che non sdegnò mio soave parlàre,
ond'io voglio Amor dolce ringraziare
che mi fè degno di cotanto onore.

Com'i' son scritto nel libro d'amore \*5
conterai, Ballatetta, in cortesia,
quando tu vederai la donna mia,
poi che di lei fui fatto servitore.

Questa ballata resta nella maggior parte dei codici da noi esaminati per questa edizione. Resta nei quattro codd, che hanno il maggior gruppo di rime di Lapo (Vat. 3214; Ashb. 479; Chig. L. vin., 305; Ricc. 2816) e nei codici derivanti dalla raccolta medicea (Laur. xc inf. 37; Parig. 554; Vat. 3218; Palat. 204; Marc. 1x 202). Resta inoltre en Triv. 36; Magl. vin. 7; 1285. Dal cod. Pucci la stampó il Fiacchi, da cui la derivarno il Valoriani e il Namueci. Varianti dei codici e delle stampe:

 V. dolci e; C. dolce il; chemmi; 2. C. che disia; 3. C. gentile; V. per kui; 4. V. posata; f. leggieramente; M. I. escuplo; V. exceptoo;
 T. A. da cel; f. dat clel; S. C. sends al par; cook pure la PURADSN; Tax. al Bark.;
 M. I. J. et dogni; V. acterello et meraniglia; 10. C. chessia piocetal;
 12. L. gioia conspita; V. e agio comp;
 13. V. ded j porto; gionane; M. I. villa e villani;
 15. C. e I dalee;
 19. V. collei;
 22. V. ke;
 25. L. como son;
 27. C. cedrai;
 V. uerai;
 M. I. et quando tu vedrai.

[Ballata grande: ripresa, due stanze e replicazione.

Ripresa e replic.: ABBA

Stanza: ABCABCCDDX].

V.

Questa rosa novella che fa piacer sua gaia giovanezza, mostra che gentilezza, Amor, sia nata per vertù di quella. S'i' fossi sofficiente

di raccontar sua maraviglia nova diria come natura l' ha adornata; ma io non son possente di saper allegar verace prova: dil' tu, Amor, che serà me' laudata. Ben dico una frata levando gli occhi per mirarla fiso, presemi I dolce riso e li occhi suoi lucenti come stella.

Allora bassai li mei 15
per lo tuo raggio che mi giunse al core
entro in quel punto ch'io la riguardai.
Tu dicesti: costei
mi piace segnoreggi 'l tuo valore
e servo a la tua vita le sarai. 16

Ond'io ringrazio assai, dolce signor, la tua somma grandezza, ch' i' vivo in allegrezza pensando a cui mia alma hai fatt'ancella.

Ballata giovincella, \*\*

dirai a quella ch' ha la bionda trezza

ch' Amor, per la sua altezza

m' ha comandato i' sia servente d' ella. \*\*

Fu pubblicata dal Padre Pier Antonio Serassi nel volume III degli: Ancedota litteraria. Roma, 1774, in: Poesie di alcuni antichi rimatori toscani, cioè Guido Cavalcunti, Cino da Pistoia, Pietro delle Vigne, Ser Lupo Gianni, Buonayyinnta Urbicciani e Muestro Rinuccino, tratte du un ms. dell'ubate P. A. S. Queste rime, come dicc il Serassi, furono tratte da quel.... manoveritto di rime antirhe che.... è una copia di tre preziosi testi a penna, posseduti già il primo dal Gran Cardinale Pietro Bembo; il secondo da Monsignor Giovanni Brevio, e il terzo da Carlo di Tommaso Strozzi. Il codice ricordato dal Scrassi era dunque uno dci testi della raccolta Bertoliniana, e più precisamente deve essere stato il Bergam. 4 37. Il testo dato dal Serassi è molto errato riguardo la punteggiatura, che fu un po' riveduta e corretta dal Valeriani, il quale ripubblicò questa gentile ballata. Resta nei codd. Chig. L. viii, 805; Vat. 3214; Ricc. 2846; Ashb. 479 e nei testi della raccolta Bertoliniana, dei quali codici ci serviamo soltanto del Bol. Univ. 2448, il più antico e il più corretto degli altri.

 C. ghaia; V. ke piacer; 5. V. di contare, formando un sol verso col precedente; 7. C. V. l a dornata; 8. V. ma non son; 10. R. che senza me landata; 11. A. diro; R. bene diro una fiata; 12. R. miracol fao; 13. V. preselmi; 14. C. elli worki; 15. C. V. allor beassi il miei per lo tuo reugio, formando un sol verso, contro la forma metrica, del resto regolarissima, di questa ballata; 16. C. mi giupen; A. mi giupen; A. ma di mano del Bosonium, mi giune; 17. R. A. che la riquerida; 20. C. al neu vota le sarrai; 20. C. sempores: 24. C. pensando acui alma mia i fatt ancella; B. s. giuconzalle; 30. C. A. V. R. giran, Non ostante che i principali codd. leggano girai e solo il B. e. «dirai, pure noi crediamo questa sia la vera lezione, suggerita dal senso e dal retto costrutto grammaticale.

[Ballata grande; ripresa, due stanze e replicazione.

> Ripresa e replicaz.: aBbA. Stanza: aBCaBCcDdXl.

> > VI.

Angelica figura novamente di ciel venuta a spander tua salute tutta la sua virtute ha in te locata l'alto dio d'amore.

Dentr' al tuo cor si mosse un spiritello; esci per gli occhi e vennem' a ferire, quando guardai lo tuo viso amoroso e fè il cammin pe' miei si fero e snello che 'l core e l' alma fece via fuggire, dormendo l'uno e l'altro pauroso: e quando 'l sentii giugner si orgoglioso, e la presta percossa così forte, temetti che la morte in quel punt' operasse 'l su' valore. Poi quando l'alma fu rinvigorita chiamava il cor gridando: Or se'tu morto, ch' i' non ti sento nel tuo loco stare? -Rispose 'l cor, ch' avea poco di vita, sol pellegrino e senz' alcun conforto, quasi tremando e non potea parlare, e disse: Oi! alma, aiutami levare e rimanere al casser della mente! E così insiememente

n'andaro al loco onde fo pinto fore.

Onde mia labbia si mortificata. 38
divenne allora, oi me! ch' i' non parea,
sentendo il cor morire innavverato.
Dicea meco sovente ogni fiata.\*
Ahi lasso, Amor, che giammai pon credea
che fossi coutra me si spïetato! 20
Ahi che crudele torto e gran peccato
fa' inver di me, si tuo servo leale;
chè merzè non mi vale
che tu non mi tormenti a tutte l'ore. 34

Resta nei codiei Vat. 2214; Chig. L. v.11, 365; Riccard. 2836; Ashb. 470 e Triv. 39. Fu stampato di sul codice Pucel, e riprodotta esattamente dal Valeriani e dal Nanucci. Varianti: 1. C. angelcha: 2 f. v. n. da ci el evante; 3. V. salut e virtute; 4. R. A. f. ha in se loc; 6. A. cl'esci; V. afgrire: 8. V. per mei; 9. A. fece via partire; 11. A. et quanto... glunguer; R. A. f. if satir jungs; 12. V. preposta percons; 13. C. femetter che la more; 1. V. R. temetter che la more; 14. G. onerune; 16. C. settu morto; 18. R. rippoudece; 30. f. quasi sexumulo; V. tremendo non; 21. V. a levare; 28. R. f. rimenor; 21. C. maularov. 28. C. ogne; 29. T. f. già non mi cr.; 30. V. inverso me; 31. V. crudele; A. che che crudel torto; 34. C. chettu nomi.

[Ballata grande: ripresa e tre stanze. Ha una costruzione metrica simile a quella della Ballata I].

## VII.

Ballata, poi che ti compuose Amore ne la mia mente ove fa residenza, girai a quella, che somma piagenza girai a quella, che somma piagenza mi saettò pelli occhi dentro al core. Poi se' nata d'amore ancella nova, d'ogni virtú dovresti essere ornata, ovunque val, dolce, savia e intesa: la tua vista ne fa perfetta prova, però dir non ti compio ambasciata, che spero se' del mio intelletto appresa, 10 Se tu la vedi nel su' viso accesa non dicer motto, se fussa adirata,

ma quando la vedrai umilïata parla soave senz' alcun timore.

Quando cortesemente avrai parlato, to con bello inchino e con dolce saluto, a la serena fonte di beltate apprendi suo risponso angelicato, che move lingua di gentil vertute, vestuta manto di soavitate.

So l'è 'n piacer d'avermi in potestate non fia suo viso colorato in grana, ma fia negli occhi suoi umile e piana e palidetta quasi nel colore.

Appresso che lo tuo dire amoroso <sup>95</sup> prenderà la sua mente con paura, del pensoso membrar ch' Amor le dona, dirai com'io son sempre disioso di far li suoi piaceri oltre misura, mentre la vita mia non m'abbandona. <sup>39</sup> Di' che Amor meco sovente ragiona che fu principio d' esta benvoglienza,

quei che la mente e 'l core e mia potenza ha messa in segnoria del su' valore.

Tu vederai la nobile accoglienza
nel cerchio delle braccia, ove pietate
ripara con la gentilezza umana,
e udirni sua dolce intelligenza.
Allor conoscerai umilitate
ne gli atti suoi, se non parla villana,
c over e vederai — meraviglia sovrana,
com' en format' angeliche bellezze
e di novi miracoli adornezze,
ond' Amor tragge l'altezza d'onore.
Movi, ballata, senza far sentore

e prenderai l'amoroso cammino: quando se' giunta parla a capo chino: non mi donar di gelosia errore.

Edita, come la precedente, dal Fiacchi, di sul codice Pucci, e riprodotta integralmente dal Valeriani e dal Nannucci. Sta nei codici: Chig. L. v. 111, 305; Vat. 3214; Riccard. 2846; Asib. 479; Trivul. 36. Fu ristampata dal Tropea in quel suo Saggio di edizione delle rime di Lapo, pel quale si servi soltanto del cod. Chig. e Vat. Varianti:

4. f. e n. per gli occhi; 7. A. dovunque; V. sani; 8. f. n. perfetta fede, con evidentissimo errore, giacchè la forma schematica dei primi versi di ogni stanza è: ABC-ABC, e nel f. risulterebbe invece: ABC-XBC; 9. C. pero dire più nommi affatico, ambasciata; V. non ti co piu amb. 10. A. f. s'hai del mio; R. presa; 11. A. R. et lu la vedi; V. de tu la vedi; nel tu vixo; 14. V. alkun: 17. R. fronte; 22. V. si vixo; 27. A. del discarsa; 29, C. piageri; R. li suo piageri; 31. C. V. sovente el ragiona; 33. V. e quei; 34. C. sengnoria; 85. C. vedrai; 36. V. cierkio; 87. A. et vederai sua; 38, f. n. e udirai sua dolce; R. vederai; V. e vedrai; 40. V. so se; 41. C. e sembrerai mer.; 42. C. come formate; 45. V. sanza; 48. C. orrore; A. donare di g. errore.

[Ballata grande; ripresa, quattro stanze e replicazione. Le stanze hanno una costruzione metrica simile a quella della Ballata I. Però la replicazione non ha le stesse rime della ripresa].

#### VIII.

Io sono Amor che per mia libertate venuto sono a voi, donna piacente, chi al mio leal servente sue gravi pene deggiate lenare.

Madonna e' non mi manda questo è certo a ma, io veggendo 'l suo forte penare e l'angosciar che 'l tione in malenanza, mi mossi con pietanza a voi piangendo: chè sempre tene lo viso coverto e gli occhi suoi non finan di plorare la mentar di sua debol possanza, merzede a la su' amanza e a me cherendo. Per voi non mora, però chi 'o lo difendo: mostrate in ver di lui vostra allegranza si chi aggia beninanza;

merzė, se 'l fate, ancor potria campare.

— Non si convene a me gentil segnore
a tal messaggio far mala accoglienza,

vostra presenza vo' guiderdonare siecome suole usar buona ragione.

Veniste a me con si libero core di vostro servo avendo cordogienza: gran conoscenza lo vi fece fare; ond'io vo' dare al suo mal guarigione: portatogli lo cor ch' avea in prigione, 15 e da mia parte gli date allegranza che stea fermo a sua 'manza, di buono amore puro da laudare.

— Mille merzé, gentil donna cortese del buon risponso e del parlar piacente, <sup>39</sup> che 'nteramente m' avete appaçato ed addoblato mia domandagione, si che 'n ver voi non posso usar riprese : chè mai non trovai donna si valente che suo servente abbia si meritato, sth' è suscitato da morte e prigione. Donne e donzelle, ch' amate ragione, or ecco donna di gran valentia,

vuole suo servo si guiderdonare.

Vilote suo sorto si garacterio

Edita dal Fiacchi, di sul codice Pucci, e poscia riprodotta dal Valeriani e dal Nanueci. Secondo la lezione dei codd. Vat. 9214 e Chig. L. vut. 905, la ristampò il Propea nel suo citato Soggio etc. Resta inoltre nel codici Asibi. 437: Riccard. 2816; Laur. sc. inf. 37; Vatic. 3213; Parig. 551; Palat. 291; Magl. vu. 8, 1236 e Trivulta. 36, Varianti:

1. M. 1. no líb.; C. co; 2. C. V. plangents; A. piagents; I. all voi; 3. C. f. graves p. 1. learns; V. allenars; R. alleggiars; 5. f. s questo è serto; 5. M. 1. et suo; I. P. 1. grave pen; 7. M. 1. anguesiers; 8. A. 1. a os piangendo; R. manca a voi piangendo, o venendo; 9. f. suo nio; 10. M. 1. finoso; V. oli; C. elpli occhi; 12. A. morte della ma anazzı | dm echerendo; 14. A. mourtes er di hil; R. notre allegrams; O. f. f. n. poris consipure; 18. M. 1. tale accoplisma; 21. V. al me; L. di vostro amico; R. cardeglisma; V. candeglisma; C. manca; zero; 23. A. portatogli; 27. A. forma sua anazz; 28. C. huano anor; 3.0. E. parlar pianget; V. T. pose, sociolo tale PLALE Rilme andhese; v. Tropos, sociolo tale PLALE Rilme andhese; v. Tro

italiane, secondo il testo del Vat. 8214) per: re-sponso; Sl. M. 1. mie dom.; 34. f. n. t. che; 384. C. L. de or ecco; A. or ecco, ma manca la parola domna; V. de ecko; valenza; 40. M. 1. se; A. enole il sno sereo.

[Ballata grande; ripresa e tre stauze.

Ripresa: ABbA. Stanza: ABCDABCDDEeX.

Manca della replicazione].

# IX.

Amore, io non son degno ricordare tua nobiltate e tuo conoscimento; però chiero perdon, se fallimento fosse di me, vogliendoti laudare.

Io laudo Amor, di me a voi, amanti, sche m' ha sor tutti quanti meritato e 'n su la rota locato vermente; chè là ond' i'sole' aver tormenti e pianti aggio si bon sembianti d'ogni lato, che salutato son bonairemente.

Grazie, merzede a tal signor valente che m' ha si alteramente sormontato e sublimato in su quel giro tondo che 'n esto mondo non mi credo pare.

Unqua non credo par giammai trovare <sup>15</sup>
se 'n tale stato mi mantene Amore,
dando valore a la mia innamoranza.
Or mi venite, amanti, a compagnare
e qual di voi avesse al cor dolore
impetrerò ad Amor per lui allegranza; <sup>50</sup>
chè egli è segnor di tanta beninanza,
che qual amante a lui vuol star fedele,
s' avesso il cor crudele,
si vole inver di lui uniliare.

Vedete, amanti com' egli è umile 

de gintine d'alter baronaggio 
ed ha 'l cor saggio in fina conoscenza! 
Chè me veggendo si venuto a vile, 
si mosse il signorile com' messaggio, 
fe riparaggio a la mia cordoglienza 

20 
e racquistò 'l mio cor ch' era in perdenza,

da quella che m'avea tanto sdegnato: poi che 'l gliel' ebbe dato,

m' ha poi sempre degnato salutare. 34

Edita dal Fiacchi di sul cod. Pucci, e poscia riprodotta dal Valeriani e dal Namucci: più tardi la stampò il Tropea, secondo la lezione dei codd. Vatic. 8214 e Chig. L. vun, 305. Resta aucora nei codd. Riceard. 2816; Ashb. 479; Maglvl. 7, 1239 e Trivul, 30. Varianti:

 R. nobiltà: T. nobilitate: 2. V. C. conoscimento: 3, V. kero; C. perdono; 5, v. f. eo; 6, R. neramente: 8. V. and io sol aueua auer: f. n. che la 'nd' io : 10. V. kessalutato... bonairamente : 11. f. n. grazie e m.; 12, R. f. che m' ha si altamente sormontato; in R. ha la nota marginale: era in quel del P.; 13, f. sublimato su quel; 14. V. kennesto; f. questo; 16, f. sentisse al cor dolore; 18. C. compangiare; f. n. accompagnare; 22. C. qual amante uuole allui star fedele; 23. allui; 25. R. M. come ali è umile: 26, V. altero barnaggio: f. altero baronaggio; 28, R. venuto si a vile; 29, V. kome messaggio; 30. V. fe riparaggio, manca in questo codice: 32. V. da quella ka: f. di quella: 33. n. poi che 'l gli ebbi dato: V. poi k egli ebbe donato: f. poi chel gli ebbe donato, con la nota: Questo verso presenta alquanto d'oscurità. Forse potrebbe interpretarsi così: Poi vh'ella gli ebbe dato o restituito il core; 34. V. salutarme, con evidentissimo errore.

[Ballata grande: ripresa e tre stanze. Costruzione metrica simile alla quarta ballata. Manca la replicazione].

х.

Novelle grazie a la novella gioia, vestute d' umilità e cortesia, girete a quella che m' ha 'n signoria e dispogliato de l' antica noia.

Quando sarete avanti lei 'nchinate 5 e poi udita sua dolce accoglienza, dite: Madonna, il vostro fedel servo a voi ne manda che ci riceviate, dicendo che lo scoglio di doglienza ave gittato come face il cervo, pregiando che ritegnate in conservo l'anima e 'l core e tutta sua possanza;

che 'n voi ricorre tutta sua speranza come nel mare ogni corrente ploia.

Appresso le direte che la mente
porto gioiosa del su' bel piacore,
poi che m' ha fatto degno de l'onore;
e non è vista di cosa piacente
che tanto mi diletti di vedere
quanto lei sposa novella d'amore.
E non m' è avviso che alcuno amadore,
sia quanto vuol di gentile intelletto,
ch' aia rinchiuso dentro da lo petto
tanta allegrezza ch' appo me non moia.
Ballata, e' non è donna a la mia voia

che tanto degna sia da onorare, quanto colei a cui ti vo' mandare cui gentilezza et ogni ben s'appoia.

Edita dal Fiacchi di sul cod. Pucci, e riprodotta poscia dal Valeriani e dal Nannucci. Resta nei codici: Chig. L. viii, 305; Vatic. 3214; Riccard. 2846 e Ashb. 479. Varianti dei codici e delle stampe:

2. 11. vestita d'umiltate; A. vestite; 4. C. e dispoglulo; anticha; 5. V. le nchinate; 6. C. accoglenza; 7. R. fido : 8. C. checci riceviate ; 9. C. scolulio : dolalenza: V. scolao: 10, C. lo cervo: 11, C. preg. ch'el ritegnate; 14. A. plora; V. kome na l alma regna corrente ploia; 15. V. li; 16. C. piagere; 17. C. degno: 18. V. piangente; 20. C. V. sposa nova; 21. A. et non m e adviso; R. f. m'avviso; 22. C. uuole; 23. f. e n. ch'abbia rinchiuso dentro dal suo petto: C. ch aia: 24. C. ch.; C. V. apponme: 25, C. a la mia uogla; V. a la mia uoia: 28. V. s apoia. - Queste sono le varianti che si possono trarre dai codici e dalle stampe. Però i versi 21-24, a me sembra si debbano leggere, non ostante che questa lezione non si ritragga dai testi e penna, cost:

> E non m'è avviso d'alcun amatore, sia quanto vuol di gentile intelletto, ch'aia rinchiuso dentro da lo petto tanta allegrezza ch'appo me non moia-

Ma leggendo constantemente i codici: che alcunamalore, non mi permetterò certo di farvi alcuna correzione, giacchè sarebbe affatta arbitraria, per quanto potesse essere suggerita dal retto senso grammaticale. [Ballata grande: ripresa, due stanze e replicazione. Costruzione metrica simile alla IV ballata. Anche la replicazione è regolare].

### XI.

Angioletta in sembianza novament' è apparrita che m' uecide la vita s' Amor no' le dimostra sua possanza. S' Amor farà sentire per li suoi raggi della sua dolcezza, tempo mi dà conforto, minuirà il martire che mi saetta la sua giovinezza; ond' io son quasi morto, chè son venuto a porto, che chi mi scorgo fiso pote veder nol viso pote veder nol viso pote veder nol viso pote veder nol viso chi 'i porto segno di grave pesanza.

Non furo gli occhi miei

ne la sua vista una fiata ancora

ch'egli avesser vigore.

con la virtù che dentro li innamora:

se non che fugge amore,

che non par che 'l valore

possa mettere in lei; anzi dice: Costei

è quella che la sua franchigia avvanza. Non può vincere Amore

di pinger nella mente gentilia

d'esta novella cosa.

chè selvaggia a tutt'ore

la trova con si nova leggiadria

contro di lui sdegnosa

e ne gli atti amorosa

a chi la mira pare, onde ne fa pensare.

Amorc, e chi ne prende disianza.

Non spero dilettanza

nè gioi' aver compita

se 'l tempo non m'aita

o Amor non mi reca altra speranza.

Anche questa ballata fu pubblicata la prima volta dal Fiacchi di su il codice Pucci, è poscia riprodotta dal Nannucci. Secondo il testo deli codici Chig. L. vun, 376 e Vat. 321 fu riprodotta nel citato Seggio del Tropca. Si legge ancora nei codici Riccard. 2846 c Ashb. 479, Varianti:

3. C. chemm: 4. C. nolle: 5. V. amor fara sent. senza il se : il Riccar, legge : S'amor farà sentir per li suoi raggi Della sua gran dolcezza; ed ha questa nota in margine: In quel del P. c. 281 dove tali ballate sono imperfette si legge così et par corretto per la rima; e qui riproduce i versi 5-6 nella nostra lezione, giustamente corretta, secondo la esatta forma schematica di questa ballata; S. C. V. A. menomerá; 9. C. chemmi; 12. C. chemmi; 13. V. vixo; 20. f. n. che e fugge; 22. V illei; 28. C. che selvaggia tuttore; V. tuctore; 29, Questo verso manca nel Nannucci: A. tropo: 30. A. contro di lei s.: 81. f. e negli occhi amorosa : 31. f. R. a chi ne prende disianza : nel cod. Alessandri, come avverte il Fiacciii, si leggova però : e chi; 35. V. pero dilectanza; 38, V. o d'amor.

[Ballata grande: ripresa, tre stanze e replicazione regolarissima.

> Ripr. e replic.: abbA Stanze: aBcaBccddX.

Richiamo l'attenzione degli studiosi sulla rronea forma schematica data dal Fracen a vata ballata, cho la rende irregolare nelle prime due stanze, mentre è poi regolarissima nella terza stanza, nella ripresa e nella replicazione. Ecco lo schoma errato delle prime due stanze:

## AbcdBcceeX.

Ciò, come si noterà facilmente, derivava dall'erronea divisione dei versi 5-6 e 15-16].



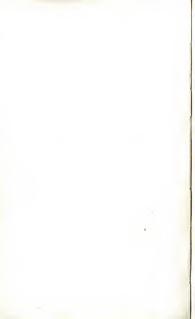

#### XII.

Amor, nova ed antica vanitate, tu íosti sempre e sei 'gnudo com'ombra, dunque vestir non puoi se non di gual: deh! chi ti dona tanta potestate ch'umana mente il tu' potere ingombra, sed in cui se', di senno ignudo fai?

Provo ciò; ch' l' sovente ti portai ne la mia mente e da te fui diviso di savere e di bene in poco giorno: vegnendo teco mi mirava intorno.

18 e s'io vedea Madonna ch' ha il bel riso, le sue bellezze fiso — imaginava e poi, for de la vista, tormentava.

Amor, quando apparisci nuovamente d'un angelo ti mostri a simiglianza, ta dando diletto e gioia in tuo volare.

Deh! come ben vaneggia quella gente ch'a la tua fede appoggia sua speranza, la qual sotto tu' ale fai angosciare!

Provol; che l'ale me facean penare più forte assai che l'aquila il serpente, quando suoi nati divorar volea.

Tanto ho sofferto più ch' i' non dovea: chè gran eagion di blasmar mi consente, tuo convenente, — e nol vo'più diffendere za chè, s' i' potesse, ti vorria offindere.

Amor, mendico del più dogno senso, orbo nel mondo nato, eternalmente, velate porti le fonti del viso: deh! quanto si ritruova ogn'uom offenso, 3º cui corrompi in diletto carnalmente, "po "l vero lume lli spegni nel viso! Provo ben ciò, che la luce del viso m'avevi spenta, teco dimorando,

senza ragion nutricando mia vita - 
e la memoria avea già si infralita,
che come in tenebre andava palpando,
e quella donna cui dato m'avea
s' i' la scontrava non la conosçea.

Amor, infante povero d'etate,
per giovanezza sembri un babbuino
a chi sovente rimira il tuo aspetto;
deh! com' hai poca di stabilitate
che sempre se' trovato per cammino
mettendo in corpo umano il tuo difetto! 4
Provo ciò, che 'l tuo senno pargoletto
m'avea 'l debole cor sorviziato
e l'alma forsennata e l'altre membra,
molte fiate stando teco insembra
e rimembrando il tu' giovane stato
dicea: O me, fallace gioventute,
com' hai poca radice di salute!

Amor, infaretrato com' arciero, non leni mai la foga del tu' arco però tutti tuoi colpi son mortali; deh! com' ti piace star presto guerrero, e se' fatto scheran che stai al varco rubando i cori e saettando strali!

Provol, che di colpire a me non cali, ch' hai tanto al cor dolente saettato ch'una saetta lo sportò dal segno, principio naturato in questo regno se d'ogni reo di te non son veggiato; ma poi ch' i' non so saettar quadrelle farò com' fece Caino ad Abelle.

Amor, poi che tu se' del tutto 'gnudo, non fossi alato morresti di freddo; chè se' cieco e non vedi quel che fai. Mentre che 'n giovane essenza sarai l'arco e 'l turcasso sarà tuo trastullo: non vo' che m' abbi omai più per fanciullo; come campion ti sfido a mazza e scudos<sup>21</sup>.

Questa canzone fu primieramente stampata nella Giuntina del 1527, e riprodotta, oltre che nelle successive edizioni del 1532 e del 1727, nei Poeti del primo scolo. Resta in parecchi codici, e autorevolissimi. Le due prime stanze e sci versi della terza restano nel celebre Palat. 180 e vengono dietro a l'ultima stanza d'una canz. di Iacopo Mostacci (Amor ben veggio); che comincia: Donne et amore an fatto compagnia. 11 Palermo, tanto benemerito nelle lettere, quanto tenace nei suoi errori (Rime di Dante etc. Appendice etc.) congiunse questi versi di Lapo col frammento del Mostacci e dicde tutto al povero Dante. Ma intera la canzone rimane nel Chig. L. VIII, 805; nel Laur. xL. 49; nel Parigino it. 554 e nel cod. Bossi della Trivulziana. Diamo le varianti dei codd. c della stampa de'Giunti, per la quale gli editori si servirono di un codice assai diverso da quelli che noi abbiamo consultato, non potendo supporre che le molte varianti che questa canzone presenta siano dovute all'arbitrio di chi curò quella celebre e tanto combattuta raccolta:

1. g. nuova; 2. P. se fosti sempre et sei; 3. C. dunqua; 4. g. podostate; 5. g. e ciuschedan; 7. g. che voerete; 6. C. gundo citie i spojlinati; 10. P. stando tevo mi; 11. P. mia domna; 14. P. apparisti; 15. C. van angelo, soma di; 18. P. an fola o posta; 20. C. chell ale; 21. g. P. aquilla serponte; C. plu fose assat; 22. P. foliuoli uni; 224. P. che biamar tos stato ui consente; 25. C. ta comencuel;

diffueller (29. P. le funci del vios (30. g. dels. quanto consul i Ironev. (20. P. poerco Mane; C. posi vere lame; 35. C. ragione; 39. C. nolla; 41. g. uno bambino: 42. g. suira; 49. g. in sembra; C. himenbla: 10. C. cerimenbrando; 51. g. no lame; C. nollena: 55. g. mti i tuoi colpi; 56. C. chous ii p.; 57. C. ese forco nelerono; 50. C. muno non chali; 62. g. uno ben possa io marir sotto il tuo regno; 63. g. vanjato; 61. g. che i so non so ben mechan; 71. g. e est fanciallo e unoi pur mosteror dendo; 72. g. extendito it shoto hor oltre a mazza e scudo; C. mança sculo.

(Canzone di cinque stenze e cosgetà, formata tutta di versi endocasillabi. La sun forma sebematica non è molto regolare, giacchè solo le stanze 1 e 2º hanno nel primo emistichio del verso dodicesimo una rimalmezzo col verso precelente, ciò che le altre tre stanze non hanno. Ma forse questa canz. è giunta a noi in una forma un po guasta, se vediano che lo schema del congetò, quale sta nella Giuntina, è diverso da quello seguito dal testo chigiano.

Ecco lo schema delle due prime stanze:

### ABCABCCDEED4FF

Le altre tre stanze non hanno la rimalmezzo

di D<sup>4</sup>. Il congedo nella nostra lezione segue questo sistema:

#### ABCCDDA

mentre nella Giuntina ha quest'altro sistema:

ABCCDEE.

Ma si l'uno che l'altro mi sembra alquanto artificioso].

### XIII.

Donna, so 'l prego de la mente mia, come bagnato di lacrime e pianti, venisse a voi incarnato davanti a guisa d'una figura pietosa, e voi degnaste udir sua diceria, ragion vi moverebbe ne' sembianti perchè udireste li formenti, quanti soffera l'alma mia di voi pensosa, con quella pena che l' è faticosa, pur aspettando che da voi si mova una dolee pietà, se 'n voi si truova, in farmi grazia d'empir lo desio; e se virtú d'amor in voi riposa, spero d'aver la grazia bella e nuova e di ciò mostrarei verace pruova che Amor non de voler per ragion ch'io merito perda per lo buon servire, poi lungo tempo m'ha fatto languire.

Donna, ragion d' Amor mi dà speranza

20 che voi sarete ver me si gentile che non isdegnerete mio cor vile meritando vie più ch'io non son degno; e da ciò si nutrica mia possanza ch' attende che la vostra mente umile vêr me si faccia di merze simile; 98 onde ciò disiando mi mantegno che non m'è avviso che sia altro regno fuor del ben, donna, che da voi aspetto, il qual sarà mirabile diletto che mi terrà gioloso sempre mai. 50 Io prego Amor che mi doni suo ingegno, si ch' io non manchi per alcun difetto

e 'l ben ch' io attendo mi faccia perfetto aver da voi, di cui innamorai entro 'l principio della mia vaghezza quando m'apparve vostra gran bellezza. Donna, e'mi duol ancor, quand'i'rimembro i dolorosi colpi e li martiri, che soffriro in quel punto i mie' desiri, quando mirai ne' vostri occhi amorosi e sostenni passione in ciascun membro, ed or corvien che dolcemente miri verso di voi senza gettar sospiri per la speranza ch' hanno esser gioiosi. Io posso dir ched' ei sian poderosi per lo durar ch' hanno fatto soffrendo in ciascuna battaglia voi vincendo, si che per uso non curan tormento, nė son di ciò tementi o paurosi. Donna, voi li gabbate sorridendo, e vedete la lor vita morendo: con soffrenza farà riparamento,

e tanto soffriranno nel penare

che vi rincrescerà il martorïare.

Donna, quando sarà per me sereno ched e' v'incresca delle mie gravezze? Non credo mai fin che vostre bellezze soverchieranno l'altre di beltate. Se sofferenza vi venisse meno, sacciate, donna, che le mie fortezze non dureranno contro a vostre altezze. Dunque la morte avrà di me pietate; ed io ne prego la sua maiestate che mi riceva senza dar fatica. Voi rimarrete al mondo mia nemica; 65 io, sconsolato, me n'andrò in pace: Amor, veggendo vostra crudeltate vorrà servare una sua legge antica. che qual donna a buon servo non è amica le sue bellezze distrugge e disface, onde se ciò vi tornasse in dispregio sarebbe per ragione a me gran pregio. Donna, dunque vi piaccia provvedere

al vostro stato e al mio in tal maniera

che nostra benvoglienza mai non pera; "5 e s' io ho 'l torto, Amor dia la sentenza, Dio! voi dovreste per ragion volere che quanto bella donna è più altera, tanto le cresca onor, quanto è men fera ver lo suo servo che non ha potenza. 80 Così alla vostra angelica piacenza nulla virtù sarebbe a darmi morte. ancor sentendo ch' io fosse più forte, donna, poichè da voi non mi difendo. Qui riconosca Amor vostra valenza: 83 se torto fate, chiudavi le porte e non vi lasci entrar nella sua corte. Data sentenza in tribunal sedendo si che per voi non si possa appellare ad altro Amor che ve ne possa atare. 90

Canzon mia nova, poich'io son lontano da quella ch' ha d'Amor l'alma fiorita va per conforto della nostra vita e prega che di me aggia mercede. Il tuo sembiante sia cortese e piano, quando davante le starai gecchita,
e contale di mia pena infinita;
o ci'clia sorridendo non ti crede
dillo: Madonna, con giurata fede,
se voi vedeste suo misero stato
e'l viso suo di lacrime bagnato
e' ve n' increscerebbe in veritate,
chè piangendo ne 'ncresce a chi lo vede;
dunque vi piaccia che sia confortato
chè se prima si muor, vostro è il peccato,
toche se per voi, servendo, e' fosse morto,
poco yarrebbe poi darli conforto.

Questa soavissima canzone, una delle più belle composizioni di Lapo e del dolecatif amoro, resta nel principali codici da noi csaminati. Dal Pucciano non la trasse il Fiacchi, essendo già nella stampa del Senasi, dalla quale la ripubblicarono il Valeriani ei il Nannucci. Resta nei codd. Chig. L. vun, 305; Rice. 2846; Ashb. 479; Triv. 37 e nelle copite dei codici Bartoliniani, pei quali, come dicemmo, ci serviamo del Bol. Univ. 2448. Varianti.

 B. della; 2. B. et p.; 3. R. de voi incarnajo; 5. R. B. deanasse: s. deanassi: 9. C. chell e faticosa: 10, C. da lei si moua: 12, R. C. in farmi; C. B. d empier; 16. B. s. non debbe voler per ragione: 17. B. s. ch' io merto; con un grave ed evidentissimo errore di tutti i codd. Bar.; 24. C. ehella; 25. s. merce; 27. C. chewi; B. aduiso; 28. C. T. chel ben; 31. C. eo pregho; 34. C. da cui namorai; 42. T. che or convien; 45. B. s. che dei; 50, s. se non di ciò; 58, s. sofferanno; 56. B. mia; 60. B. s. mia; 63. C. ne prego la su amistade; 64. s. dar fatica; 66, s. anderò in pace; 69. C. donn a bon; 70, C. distrugg e disface; 72, C. amme; 74. C. e mio; B. et mio; 76. B. dea la sent.; 77. T. volere, ma senza Deo voi dovreste; B. deh .... volere; B. s. onor; 81. R. angelica pienza; B. piagenza; 84. da noi, nella stampa del Chig, ma però legge: noi; 90. C. poss atare; B. amore; 92. C. da quello ch a d'amor; 95. B. semblante; 96. T. gecchiata; 102. B. even; 106. Questo e i segg. due versi mancano nella stampa del Serassi, sebbene non manchino nel cod. della Comunale di Bergamo, dal quale certamente egli derivava; 107. B. e forse.

[Canzone di sei stanze, l'ultima delle quali serve di commiato, composte di diciotto versi, tutti endecasillabi, che seguono questo sistema di rime:

## ABBCABBCCDDECDDEFF.

Non pochi dei codici che contengono rime del Gianni aggiungono, come congetò di questa canzone, la stanza che segue: Se lu, martoriata mia soffrenza, ma certo erroneamente. Vedi la nota alla poesia XIV, che seguel.

## XIV.

Se tu, martoriata mia sofferenza, con questa mia figliuola va' plorando avanti a quella donna ove ti mena, quando se' giunta dirai sospirando:
Madonna, il vostro servo ha tanta pena seho, se voi non avete provvedenza, il lasciai con si debile potenza chede e' non crede mai veder Fiorenza; è 'n suo soccorso lo spirito mio; però da San Miniato si partio; ed io che sua difesa sono stata nol posso più difendere affannata:

dunque vi piaccia lui e me campare, Madonna, se mercè volete fare.

Su questa stanza di canzone, che, mi pare, abbia un senso compiuto, c'è a discorrere un poco. Come stanza di canz. la pubblicarono Sebastiano Ciampi e Pietro Fanfani : e como commiato alla canz.: Donna, se'l prego de la mente mia, il Fiacchi, il Nannucci, il Valeriani. Di codici che la rechino come componimento indipendente dalla canz. surriferita, notiamo il Chig. L. vin, 395 e il Bol. 2448, e i codd., quindi, della raccolta Bartoliniana, Nel nostro scritto su Lapo, inserito nel Propagnatore (1885, fasc. 1-2, pag. 8-105), ne parlammo come di componimento separato dalla canz. Donna, se 'l prego. Il signor A. Ga-BRIELLI nel suo scritto: L. G. e la lirica predantesca (Rassegna Italiana, v11, fasc. 11, vol. 1, 1887) si domanda: Non pare... che possa aver errato il Lamma facendo di quell'unica stanza una canzone a parte da mettere fra le incerte? Che sia da mettere fra le incerte, mi ricredo; ma che abbia sbagliato, facendone un componimento a parte. non mi pare. Anzitutto questa stanza non può essere il commiato alla canz. Donna, se'l prego: perchè il commiato sta nell'ultima stanza della canzone stessa. Poi, quando Lapo scriveva i versi: Chè se per voi servendo fosse morto Poco varrebbe poi darli conforto, intendeva certamente di chiudere la canzone: in questa stanza, che ba ancora una costruzione metrica diversa dalla canzone in discorso, non fa che ripetere ciò che ha detto nel commiato su citato. E mi pare che basti. Si può vedere a questo proposito quel che dice il professor L. Biadene, nel suo scritto: Il commiato nella canz. ital. del sec. XIII e XIV. Miscellanea di Filologia etc. in memoria del Caix e del Canello), il quale pone la canz. Donna, se 'l prego fra quelle la cui ultima stanza funge da commiete (p. 360-361). Non so da quale cod. la traesscro gli editori di Cino: noi l'abbiamo trovata col nome di Lapo in tutti i mss. che contengono la canz. precedente.

Varianti dei codici e delle stampe del Giampi e del Fiacchi, che pubblicò questi versi in nota, derivandoli dal codice Procci i. C. setta; soffi-renço; R. et ta; t. B. E ta; d. c. sii giinta; G. B. Provolenza; A. aceste, p. T. d. ivi Usaciai; debole; B. ir lauciai; 13. C. comme; 14. Il Pararaxi dice che questa poesia è... una bollatat Ma questo non è che uno dei più modesti spropositi che adornano l'edizione di Gino, procurata da quell'illustre uomo.

[Stanza di quattordici versi, tutti endecasillabi, che segue questa forma schematica:

## ABCBCAAADDEEFF].

## XV.

Siccome i Magi a guida de la stella girono inver le parti d'Oriente per adorar lo Signor ch' era nato, così mi guidò Amore a veder quella che I giorno amanto prese novamente, s' ond' ogni gentil cor fu salutato.

I' dico ch' i' fu' poco dimorato, ch' Amor mi confortava: non temere, guarda com' Ella vien umile e piana. Quando mirai un po' m' era lontana: allora m'afforzai per non cadere; il cor divenne morto ch' era vivo. Io vidi lo'ntelletto su' giulivo quando mi porse il salutorio sivo. Resta nei codici Vat. 2211; Asbbur. 479 e Bol. Univ. 1289. Fu pubblicata, con assai altre rime inedite, da L. Maxzox, come appendice al suo studio sul Canz. Vaticano 3214, inscrito nella Rivitia di Filologio Romanza, 1, pag. 72 e segg. e dal Gamuzit, nel suo studio citato. Varianti:

8. V. & era nuto; e coal sempre ovo eccorre il gruppo ch; 9. A. come la; B. I. nene; 10. V. un poco; anche il Gamuzzu legge così, con un evidente errore di metrica, sebbena abbia stampata questa stanza in una lecione alquanto ammodermata; 11. V. m aforzai; 12. B. I. e l' cor; 13. B. I. loutelletto: vedi a pagina xxiii della prefazione, ove abbiano trascritta questa stanza nella lezione diplomatica del Vat. 3214, ora noto agli studiosi per la pubblicazione fattane dal Pelaxx.

[Stanza di quattordici versi, di una forma metrica alquanto artificiosa:

ABCABCCDEEDFFF].

# XVI.

O morte della vita privatrice, o di ben guastatrice, dianazi a cui porrò di te lamento?

Altrui non sento ch' al divin fattore,
perchè tu, d'ogni età divoratrice,
se' fatta imperatrice,
che non temi ne foco, aigua ne vento,
non ci vale argomento al tuo valore:
tuttor ti piace eleggere il migliore
e 'l più degno d'onore.

Morte, sempre dai miseri chiamata,
e da' ricchi schifata come vile
troppo se' n tua potenza signorile,
non provvedenza umile,
quando ci togli un om fresco e giulivo,
litima accidenta elestrattivo.

O morte nata di mercè contrara, o passione amara, sottili ti credo porre mia questione contra falsa ragion de la tu'ovra; perchè tu fatta nel mondo vicara ci vien senza ripara nel die giudicio avrai quel guidardone

46

che a la stagione converrà ch'io scovra, Oi. com' avrai in te la legge povra! Ron sai chi morte adovra simil deve ricever per giustizia, poi tua malizia sarà refrenata ed a orribile morte giudicata: come se' costumata in farla sostenere ai corpi umani per mia vendetta ivi porrò le mani. O morte, fiume di lacrime e pianto o nemica di canto. desidero visibil che ci vegni, perchè sostegni si crudel martire? Perchè di tanto arbitro hai preso manto e contra tutti ha' il guanto? Ben par nel tu' pensier che sempre regni poi ci disegni lo mortal partire. Tu non ti puoi, maligna, qui covrire nè da ciascun disdire. chè non trovasi più di te possente:

fu Cristo onnipotente a la sua morte

che prese Adamo ed ispezzò le porte .45 incalzandoti forte: allora ti spogliò de la virtute ed a lo 'nferno tolse ogni salute. O morte, partimento d'amistate, o senza pietate. di ben matrigna ed albergo del male già non ti cale a cui spegni la vita, perchè tu, fonte d'ogni crudeltate, madre di vanitate. se' fatta arciera e di noi fa' segnale, di colpo micidial si se' fornita. O come tua possanza fia finita trovando poc' aita quando fia data la crudel sentenza di tua fallenza dal Signor superno! Poi fia tuo loco in foco sempiterno: li sarai state e verno là dove hai messi papi e 'nperadori re e prelati ed altri gran signori. O morte oscura, di laida sembianza, 65 o nave di turbanza. che ciò ch' è vita congiunge e notrica, nulla ti par fatica scieverare, perchè radice d'ogni sconsolanza prendi tanta baldanza: d'ogni uom se' fatta pessima nemica, nova doglia ed antica fai creare. pianto e dolor tutto fai generare: ond'io ti vo' blasmare. chè quando un uom prende diletto e posa 75 di sua novella sposa in questo mondo breve tempo lo fai viver giocondo. chè tu lo tiri a fondo. poi non ne mostri ragione ma usaggio, d' onde riman doglioso vedovaggio. Morte, sed io t'avessi fatta offesa o nel mio dir ripresa non mi t'inchino a piè mercè chiamando;

chè disdegnando non chero perdono. Io so ch' i' non avrò ver te difesa.

21.

però non fo contesa.

ma la lingua non tace, mal parlando di te e rimproverando cotal dono. Morte, tu vedi quanto e quale io sono che con teco ragiono, ma tu mi fai più muta parlatura che non fa la pintura a la parete. Oh! come di distruggerti ho gran sete! chè già veggio la rete che tu acconci per voler coprire, cui troverai o vegghiare o dormire!

Canzon, gira'ne a que' che sono in vita, di gentil core e di gran nobeltate; di che mantengan lor prosperitate 100 e sempre si rimembrin de la morte, in contastarla forte, e di che se visibil la vedranno

ne faccian la vendetta che dovranno.

Fu pubblicata dall'Allacci come cosa di Cino da Pistoia, e poscia ristampata dal Ciampi e dal Fanfani: ma il Carducci non l'accolse però; e con molta ragione, tra le Rime di M. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV, Firenze, Barbèra, 1862. Essa, infatti, è di Lapo Gianni, al quale è data da un numero considerevole di codici, quali il Chig. L. viii, 305; Vat. 3214; Riccard. 2846; Aslıb. 479; Codici Bartoliniani; Parigino 557 etc. Il dott. Umberto Nottola, Studi sul Canzoniere di Cino da Pistoia, Milano 1898, dà a pagina 16 l'elenco dei codd. che contengono questa canzone : ebbene, di tredici codici a lui noti, ben dieci l'attribuiscono a Lapo, e solo due a Cino. cioè : Barb, xLv. 47, nel quale cod. il nome di Cino mi pare di mano alquanto posteriore alla scrittura del testo, e Magl. vii, 1076; adespota sta nel Marc. 1x it. 63. Per la discussione sull'autenticità di questa canzone, vedi il mio scritto: Lapo Gianni cit., pagg. 101-104. Vedi anche: Fiaccii, Scelta di rime antiche, p. 5, ove si apprende che anche il Cod. Pucci attribuisce questa canzone a Lapo, non a Cino.

2. B. guartratice; i. B. factore; 7. V. krounte mui; 9. C. nieglore; B. eleggier; 11. V. miseri e kiamuta; 15. C. tolli; 16. C. si ultimo; V. on; 17. V. Morte, senza Pe; 18. V. compansione; 19. V. fata renj; 23. renjon, per la rimalmezco; B. a falsa; 23. B. giuditio; 24. C. ch. os coura; V. k. a la stogion; 23. V. le teggi provar; 31. V. a farla; 32. R. B. so vi porvo; 33. C. B. V. desidro che misbile ci segni; è anche la locione di B; 38. C.e.
contra tuti a preso l' guanto; V. contra taciti g
guanto; 30. C. diudegui; B. disegui; 33. C. V. R.
B. che non trocass; 44. C. V. R. B. on fu Cristo
nipot; 45. B. dispezzo; 46. B. linecievandoj; 48.
e dallo; 51. C. di bene matr; 56. C. sessi fornila; V.
s. superno; 62. C. porh aido; 90. C. seguare; V.
s. superno; 62. C. farvii, nella stampa, ma sarvi
nel codice; V. B. farvi; 56. B. Re, Principi, Pretalit, et gran superno; 67. C. hecci; 98. V. serverure; 71. V. d. ogn on; 78. luclor; 78. B. afoudo;
78. V. ragion; 52. R. ai pie; 84. V. non l'absiro;
91. V. parladara; 98. V. manca l'ho; 97. B. girune; 101. V. contrastalla; 108. C. ch elli facciano la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio
no la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio
no la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio
no la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio
no la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio
no la eval.; V. k. f. R. ne faccian; 38. ne foccio.

[Canzone di sei stanze e conyedo; le stanze hanno sedici e il congedo sette versi. È regolarissima.

> Stanze: AaBCAaBCCcDEEeFF Congedo: ABBCcDD.

Avverto che il Ciampi, Poesic di Cino da Pistoia, Parte sesta, ha pubblicata questa canzone con una differente collocazione delle prime cinque stanze, quale sta nella lozione dell'ALLACCI.]

#### XVII

Amor, eo chero mia donna 'n domino, l' Arno balsamo fino, le mure di Firenze inargentate, le rughe di cristallo lastricate, fortezze alte, merlate, mio fedel fosse ciaschedun latino. Il mondo 'n pace, securo il cammino; non mi noccia vicino, e l'aire temperata verno e state; [e] mille donne e donzelle adornate, sempre d'Amor pressate, meco cantasser la sera e 'l mattino. E giardin fruttuosi di gran giro, con gran uccellagione, pien di condotti d'acqua e cacciagione: 15 bel mi trovassi come fu Absalone. Sanson[e] pareggiassi e Salomone, servaggi de barone,

sonar viole chitarre canzone,

poscia dover entrar nel ciel empiro.

Giovane sana allegra e secura

fosse mia vita fin che'd mondo dura. 22

Questo sonetto che pubblicò la prima volta l'Allacci (pag. 408) e il Crescimbeni riprodusse nella stessa lez., fu tratto dal Barber, xLv, 47. Fu aneora rirrodotto dal Valeriani, Poeti del primo secolo, dal Navone, nello studio che precede le Rime di Folgore da S. Gem. etc. (Bologna, Romagnoli 1880, p. cxiii), e dall' Ercole, Rime di G. Cavalcanti, p. 138, nota. Il Bartoli (Storia, 1v, C. 1) dubitò che questo son, fosse di Lapo, ma senza alcuna buona ragione, ci pare. Il cod. da cui fu tratto, scritto da un Niccolò del Rosso di Treviso, (cfr. Del Prete, Rime di P. de Faytinelli, Bologna, Romagnoli 1876, p. 46, e : E. Mo-NACL Da Bologna a Palermo, in N. Antol. 1884), presenta una lezione molto intinta di forme venete, che noi togliemmo, riducendole, per quanto fosse possibile, a correzione, non ammodernandone la forma. Forse questo sonetto « è, come tanti altri, rifacimento d'uno stram-

botto popolare che non arrivò fino a noi » ed

ideale pei desideri, al son: Io vorria in mezzo al mare una montagna, edito dal Monrunco. Cfr.: Vecchio ideale. Frottola e sonetto del secolo XIV. (Nozze Vianini-Tolomci. Firenze, Carnesecchi, 1891.)

Varianti di B. dell'All. del Nav, avvertendo che il Crescimbeni riprodusse interamente la lezione dell'Allacci:

Nav. e Val. in, B. e All. en; 4. B. A. raya;
 B. A. zascheilun; 7. B. A. paze;
 B. B. A. zacidis structuosi di gran giros (la nostra cmendaz. è tutta quanta congetturale)
 B. A. accelasone;
 B. A. A. accelasone;
 B. B. A. servagi;
 Nav. servagi;
 Nav. servagi;
 Nav. finchè V.
 B. A. possa;
 L. B. A. socone;
 segura;
 22. Nav. finchè V.

[Someto në rinterzato uë doppio, perché ha una contruione ritmiea alquanto diversa dagit e sempi che abbiamo di sonetti di simil foggia nella possia del due e trecento. Lo schema comune del son. doppio e rinterzato, presenta : AS e B4, per le quartine; e per le terzine il son. doppio ha : A e B4 il il rinterzato : A5 e B5. Il son. di Lapo non mantiene questo schema, ma aggiungo due versi di code, in questo modo:

AaBBbA || AaBBbA | | | CdDD || DdDC | EE.

Non conosco nella lirica italiana altri sonetti

di simile orditura metrica, che a me pare, oltre che nuova, strana. Nè posso supporre a guasti di lezione, perchè sebbeue un sol cod. lo rechi, il Barb. xuv. 47, pure nulla fa supporre che la lezione sia errata. Vedi Blarexz, Morfologia del sosetto in Studi di filol. romanzo, IV, pagine 48 e 68.]

\_\_\_\_



# RIME

INCERTAMENTE ATTRIBUITE.



## XVIII.

Amore, i' veggo [hen] che tua virtute,
che m'innamora così coralmente,
non è tanto possente
che faccia questa donna esser pietosa.

Chè sol per acquistare una salute
s'
da gli occhi suoi, i' porto nella mente
quel desio che sovente
mi fa di morto l' anima pensosa.

E questa disdegnosa,
che porta quel negli occlui, ond'io son vago,
già non mi mira si ch' i' possa dire
che per lo mio desire,
ella li mova dove i raggi suoi
vegnan per pace de' martiri tuoi.

Questo non è, ch'ella non vuol sentire 15 de la tua gran possanza ov' io mi trovo, ne la vita ch' io provo per te crudele, e per lei poca e vile. Che s' tu volessi mia ragion seguire od atar cosi ben com' io la movo. 90 le lagrime ch' io piovo ti farian esser cortese ed umile: poi non sei si gentile udendo ben com' io l' ho per mia donna che tu dicessi della sua ferezza o s' ella è in tanta altezza ch' ella non vuol di me la signoria. e tu non dêi voler la morte mia. Ch'allor che tu venisti nella mente per quella segnoria che tu l'ai data tu la m'avei donata si ch'io per te la chiesi donna pui. Or ch'io veggio le mie virtudi spente e questa donna vêr me si adirata,

35

ed è sì disdegnata

ch' io non veggio pietà negli occhi sul;
tu, si come colui
che le mi desti, atar mi dei da lei,
che per sua guida venisti nel tuore.
Allor d'ogni valore
mi tolse l' ombra d'una bella roba
onde venne vestita quella loba.
Canzon tu movi piena di paura,
e con figura de la stretta mente
isbigottitamente
ti metti per voler mia ragion dire.
Ora ti piaccia prender tanto ardire

dinanzi a quella a cui tu te ne vai, che quando la vedrai tu dichi: Donna, se mercè t'è'n noia la vita di costui conven che moia.

Questa canz. resta adesp. in un solo cod.: il Chig. L. VIII, 805, da cui la trasse prima il Monaci (Una canz. d'amore del sec. XIII, Imola, Galeati 1874). Ma prima (Pisa, Ranieri Prosperi 1814 e Pistoia, Manfredini 1823, vol. II. D. 277). era stata pubblicata come cosa di Cino dal Ciampi, traendola da un Codice posselato dal Sig. Cae. Giaseppe Bossi pittore, nel quale sono contenate risce antiche di Dante, di Cino e di altri autori del sec. XIV. Riproduciamo quasi fedelmente la stampa del Monaci, dando le varianti di C. e di Ci.:

1. Ci. il veggo ben; 5. mia salute; 6. Ci. importo nella mente; 8, C. mi fa da; Ci, mi fa d'Amore: 11. C. M. si-cch' i'; Ci. possi; 14. C. uegnan; Ci. vgnian; 16. C. dovio mi tr.; 19. C. seltu nol; Ci. s' la vol : 20, Ci. ad atar: 22, C. fariano essere; Ci. faranno esser cortese et um.; 24. C. bene chomio; 25. C. chettu; 27. C. kella; 28. C. ettu; 30. C. sengnoria; Ci. sign.; 32. C. poi; 33. Ci. virtudi; 34. Ci. ver me si ad.; 35. C. disdengnata; 36. C. snoi; 38. C. atare mi dei dallei; Ci. e at. etc.; 40. C. allor ogni; 43. C. e M. Cancone [mia] tu muovi di paura. (Riprodussi la lez. del Ciampi che mi parve migliore); 44. C. come; 46. C. ragione: 47. Ci. Or ti p. di prender: 48. C. acchui; 50. Ci. ti noia; 51. C. convene chemmoja, (Canzone di tre stanze e congedo.

> Stanze: ABbCABbCcXDdEE Congedo: ABbCCDdEE.

In questa canzone è osservabile che il v. 10 di ogni stanza non rima con nessun attro verso, e che il 1º verso del congedo ha la sua rima nel primo emistichio del secondo.]

### XIX.

Amore, i' prego ch'alquanto sostegni e che 'ntender ti degni s'io dimostro ragione o torto dico: non ch' i' ti sia nemico, ma già ti fui, più ch'or non son, suggetto; 5 Amor, i' so che tu grandeggi e regni e cui ti piace sdegni, e[t a] cui voli ti dimostri amico: ahi, che dolor notrico tacendo qual di te sento diletto! 10 Già non faccio disdetto. che tu non mi distrigni ancor alquanto e ciò mi tiene in pianto, che 'l mal conosco e dipartir non posso, quando cred' esser mosso

fèro nei lacci tuoi ch'ascosi tendi: così mi giungi e prendi poi tormentando più mi ten distretto. Amor, s' i' ben sentisse l'alma mia for di tua signoria 9.0 e allor dicesse ciò che mostrar voglio mi sembreria orgoglio non rimembrar che già fosse tuo servo: perchè francato servo villania mai per ragion non dia 95 usar ver lo segnor, ma son qual soglio però se fier mi doglio dico 'l dolore ancor non mi riservo. e si fo come cervo che quando è stanco si mostra leggero, 30 lasso di doglia pero ma pur deraggio ciò che sento in tene quante dai gioie e pene e quanto i servi tuoi onori e merti, farò ben di te certi: 33 ancidimi, se vuo', ch'a forza servo.

Amor, mira se 'n fera è tal natura ' che sia più strana e dura, qual['è] in te e fatti dire Amore! Cangia il nome in dolore, che doglia e morte tu' nome disdegna chi ti disia e serve a fede pura. lui fuggi e dai rancura e (?) [a] chi ti sdegna dai del tuo dolzore, failo di te signore. Or è mai cosa si di morte degna? Sovra me morte vegna anzi ch' i' servo tuo mai mi confessi, di cor, c'ognor non cessi da te il pensiero, il volere e il desio; 50 non averò in oblio qual hai ad me, signor, tenuta mena: non ho polso nè vena che del tormento suo non li sovegna. Amore, amore, è in te strana manera 55

dispaturata e fera! Come villano orgoglioso e stolto

veggio da te accolto sfacciati parlatori e menzogneri. Or com' potrò ben dir di rea matera? Non ho si l'alma intera che'l suo saver non sia cangiato e volto, pensando come involto malgrado m'hai ne'tuoi falsi mestieri. Chi son tuo' cavalieri? Non valenti, non saggi, non cortesi ma fallidor(i) palesi, trojanti ricciador sovr' altri vili fai baron signorili; cacci li boni e poni in basso loco. Troppo dura 1 tuo gioco; di prova nasce 'l mi' sermon vertieri. Amor, d'esto mio dir non prender ira e 'nanzi pensa e mira se ciò è vero e via più ch' i' non conto. 75 Or è al mondo ponto di male alcun che da te non si mova? Amor, non prendo teco error ned ira,

tu' fren' mi volgie e gira

sl m' hai distretto e gionto che dir non oso tua manera nova. Una non taccio prova, che i' veggio vili, spiacenti e noiosi per donne esser giolosi e li cortesi, saggi e conoscenti non punto esser gaudenti. ma sempre star dogliosi ed affannati ch'ei fanno i forsennati: seguendo te, un fior buon non si trova, 90 Amor, assai gabbar ti puoi di me. e de ciascun che gridi o pianga, che tu ridi. Ahi, ben d'amore, ha' tu poco servire! Tua gioia [è] in far languire, ed io languisco e non son fior giojoso. Ma ride om ch'è doglioso?

Se del mio mal mi duol non mi biasmare. 98

Questa canz. sappiamo conservarsi in quattro codd., ma però con tre diverse attribuzioni : il Vat. 3214 e il cod. 445 della Capit, di Verona. che la dànno a Giovanni dall'Orto: il Magl. II, IV, 250, che l'assegna a Fazio degli Uberti : e il Magl. vn. 993 che la dà a Lapo Gianni. Fu stampata la prima volta dal Taucem (Serventese naz, ed altre voesie inedite di F. deali Uberti. Firenze, Benelli 1841); una stanza, la prima, diede fuori il Nannucci (Manuale, 1874, 1, 258), ed altri versi avea pure pubblicati nelle Voci e locuz, ital. derivate dalla lingua prov. Firenze, 1840, p. 241. Il Renier l'accolse come di Giovanni dall'Orto nell' Appendice alle liriche di Fazio, pubblicandola secondo la lez. del cod. Veronese, Noi l'abbiamo stampata secondo il Magl. vii, 998, che l'assegna a Lapo, procurando di leggerla per intero, non ostante che la pagina del cod, che la contiene sia molto guasta. Dove il testo era incomprensibile ricorremmo alla lezione degli altri codici, specialmente il Vat. 3214 e il Magl. 11, 1v. 250. Le parentesi quadre indicano le aggiunte fatte per ragioni metriche o schematiche: le altre, ciò che per le stesse ragioni dev'esser tolto. Dirò poi, e me ne duole, che non ho potuto dare di questa canzone una lezione che soddisfaccia almeno me, e ciò per

la difficoltà che presentano i mss. di cui mi sono servito, sebbene abbia ricorso anche alla stampa del Renies. Rispose per le rime a questa canz. Tommaso da Faenza: Omo che parli per si gran contegni, edita per la prima volta dallo Zambrini, Rime antiche ed. ed inedite di autori facutini, Imola 1846, e recentemente dal Renier, Fazio, pagg. 219-222. Forse per questa corrispondenza de' due rimatori l'ignoto autore della Leandreide scrisse: lovan de l'orto e' contra amor racimola, Tomaso da Faenza amore ischusa, Cfr., Renier, in Arch. Stor. per Trieste etc. Vol. 1. fasc. 3. pag. 316.

Canzone di cinque stanze e congedo.

Stanze: AaBbCAaBbCcDdEeFfG Congedo: AbbCcDdX].

# XX.

Pelle chiabelle di Di', non ci arvai, poi che feruto ci hai l'omo di Roma! -- Io son da Lucca! Che di? che farai? Che porto cosse a vender una soma.

— Poi te, gaitivo, u' dl, unde vai?

Entro 'ngn' Arezzo a vender queste poma.
Questa 'scina comprai da berlettai
entro 'n Pistoia e fei tonder la chioma.
Deh, che ti dea 'l malan', fi' de la puttal
Ch'a Firenze n' ha serique a danaio
ed ancor più e giugne tu, mellone!
A le guagnele! cario' è 'l somaio,
e porta a Siena a vender cheste frutta
si fuoron colte di buona stagione!

Questo sonctiovesta adesp. nel Chig. L. viii, 2005; fu elito quindi diplomaticamente dal Monaci e dal Molteni, poi dal D'Ancona nel suo studio Cecco Angioliciri eli alcuni sunoriti sensi, in Studi telucrao, Piologna, Zanichelli 1832, p. 178. Col nome di Lapo resta nel Laur. xi. 49, nel Panciatichi 29 (88-nii, 29) e nel Motela, i, di cui le varianti diede di D'Ancona. Avverto poi che i compilatori dell'indice del Col. Panaciathioni, fasc. i, p. 8287, non furono esatti attribuendo questo sona all'Angiolieri, poiche il cod. lo reca fra rime del Gianni, la prima delle quali soltanto porta il guo nome. Senza entrare a discudiamo le varianti di C. L. M. e D'Arte.:

L. I. Per le chiabel; M. per lo ch; Z. L. I.
ci a; M. ci ha Pomo; B. C. dallucch; L. I. M.
ceh fai; d. I. I. I. choe; M. che ha covere; S.
M. L. I. Dei le cattivo and. di come voi; S. L. I.
Est. apoorzao; 7. C. scina; comperai; L. I. guestaina; 9. C. malanno; L. I. che detectaal; 10. M.
na sergua; 11. L. I. giugnati un; M. giungati un;
L. a giugne tu mellone; 12. M. conseli cariche 'I
18. L. I. M. quete'; I. M. hona.

[Sonetto comune che segue questa forma:
ABAB — ABAB — CDE — DCE].

12057